

Vitt. Emanuele III

168

38

168 5. B. 38

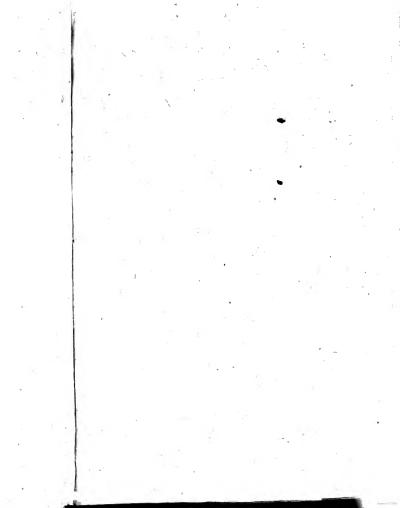

. 

Digitized by Googl

# MANUALE

## DISTRUZIONE CRIMINALE

CONTENENTE

Il Codice d' Istruzione Criminale, il Codice Penale, la Legge e Regolamento sull' organizzazione Giudiciaria, e l'Amministrazione della Giustizia, delle note spiegative tratte dai principi di Diritto, e dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Formule dei principali Atti della Procedura Criminale, e una Tavela delle Materie.

#### DEL SIG. BOURGUIGNON

MAGISTRATO DEL PARQUET DELL'ALTA CORTE IMPERIALE, E GIUDICE DELLA CORTE CRIMINALE DI PARIGI.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DEL D. F. B.

Томо ІУ.

NELLA STAMPERIA BERTINI

L U C .C A 1811.

a spese di Cuspero Michell Librajo.



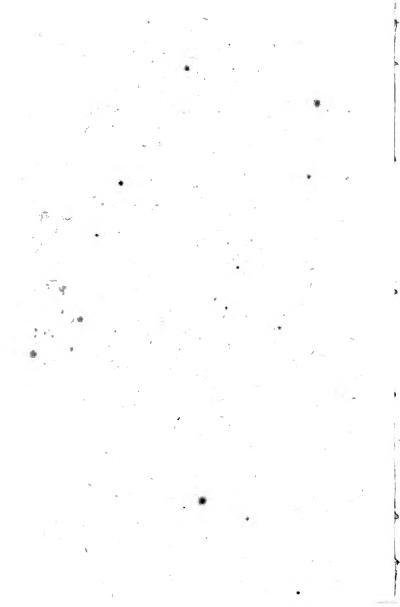

## MANUALE

#### D'ISTRUZIONE CRIMINALE

## CODICE PENALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

motivi delle nuove disposizioni contenute nel Godice penale, sono stati spiegati con tanta precisione e chiarezza nel discorso degli oratori del Governo, pronunziato nella seduta del primo febbrajo, che stimiamo esser nostro dovere il riportarlo per l'intiero.

"Se la lettura delle leggi penali di un popolo, può dare una giusta idea della sua pubblica morale e de suoi privati costumi, il Codice penale che vi è annunziato e del quale vi rechiamo il primo libro, attesterà i progressi immensi che hanno fatto tra noi la ra-

gione e la filosofia.

"Voi non vi troverete se non delle pene necessarie, delle pene chiaramente specificate repressive e mai atroci, vi ravviserete pure delle disposizioni fatte per diminuire la massa de disordini, stantechè da esse vengono posti sotto un attiva e salutare vigilanza quegl' individui, le cui perverse intenzioni, zvranno bastantemente dato nell' occhio.,

.. L'Assemblea costituente, ha liberata la nostra legislazione penale da molte disposizioni contro le quali l'umanità reclamava da lungo tempo. Essa ha ridotta la pena di morte alla semplice privazione della vita; ed ha tolti affatto di mezzo i barbari supplizi del fuoco, della ruota e dello squarto a quattro cavalli. Qualunque mutilazione è vietata e le pene del labbro tagliato, della lingua forata ed altre di tal natura non deturpano più nè disonorano il Codice Francese. Fu questo di già un gran passo verso la perfezione; tuttavia quella celebre assemblea, che tanto si distinse con le moltiplici sue deliberazioni, che distrusse tanti abusi, che avea senza alcuna contradizione in suo favore la purità delle sue intenzioni, non si tenne sempre in guardia contro l'entusiasmo di far del bene; le mancava la face dell' esperienza, che ha fatto vedere di poi di quanti utili miglioramenti era suscettibile il Codice del 1791.,,

,, L'assemblea costituente credette dover porre per regola fissa, che veruna pena sarebbe perpetua. Quella de' ferri, la prima dopo la morte non fu quindi pronunziata se non per un dato tempo, che in verun caso può ol-

trepassare i ventiquattr'anni.,,

,, La durata delle pene fu determinata per ciascheduna specie di misfatto in una maniera invariabile. Il bollo e la confiscazione furono soppresse, ed un reo che subito avea la sua condanna, fu rigettato senza alcuna precauzione nella società, per godervi di una piena libertà, come tutti gli altri cittadini.,

"Le basi pertanto del progetto, che ora vi vien presentato, differiscono su questi punti importanti da quelli stabiliti dall'assemblea costituente.

,, Abbiamo pensato, che per giungere ad una giusta gradazione delle pene, facea d'uo-

po stabilirne delle perpetue.,

"È parso sufficiente il regolare la natura di queste pene da applicarsi, e fissare i termini, che non potrebbero oltrepassare, senza determinare la precisa durata di quelle che pronunziate fossero contro ciaschedun condannato.

" Vien però lasciato l'arbitrio ai magistrati di regolarle entro quell'estensione di limi-

ti, che loro vien lasciata dalla legge.

" Abbiamo ristabilita la pena del bollo. "

" La confiscazione potrà essere inoltre pronunziata in certi casi. "

" In fiue i condannati dopo aver subita la loro pena saranno messi sotto un utile vigilanza. "

" Avrò occasione di far risaltare in seguito alcune altre diversità meno importanti tra la legislazione penale dell'assemblea costituente e quella, che vi è proposta. "

" In quanto al presente devo limitarmi ad esporre in poche parole i motivi, che hanno

fatte adottare queste nuove basi . ,,

,, Ed a prima vista per poco che si voglia riflettervi, si sarà ben presto convinti, che la distanza tra una pena temporaria e la morte, è sì immensa; che per riempirla bisogna necessariamente stabilirvi e collocarvi in mezzo una pena perpetua. Senza di questa non vi è più gradazione, e qualunque proporzione tra la pena e certi misfatti è assolutamente distrutta

, Non si può non convenire per esempio, che un funzionario reo di falsificazione in una scrittura autentica e nell'esercizio delle sue funzioni, deve esser punito molto più severamente di un particolare, che ha commesso l'istesso delitto, e quando questi subisce una semplice pena temporaria, se non si pronunzia la pena di morte contro il primo perchè è pericoloso il dare troppo spesso al popolo lo spettacolo dello spargimento del sangue, merita certamente di subire a vita, la pena pronunziata temporaneamente contro l'altro.,

"Il monetario falso, che ha alterato delle specie d'oro e d'argento è punito con la morte, ma convien egli applicare la medesima pena a quello, che non ha alterate ne fabbricate se non delle monete di rame? Se la gravità del misfatto e le sue funeste conseguenze, non permettono il limitarsi ad una semplice pena temporaria, non è egli meglio nell'alternativa della pena di morte o di una pena perpetua il

limitarsi a quest' ultima?

,, La regola stabilita dall'assemblea costituente, che veruna pena sarebbe perpetua, distrugge pertanto le proporzioni, che devono esistere tra le pene ed i misfatti. Secondo il suo sistema si è sovente esposti, o a infliggere al reo una pena troppo grave, o fargli grazia di una porzione di quella che si è meritata., ,, Vivamente scossa da alcuni gravi errori rimproverati ai tribunali, l'Assemblea costituente non credette poter rinchiudere entro dei limiti troppo angusti la delegazione del potere fatta alla magistratura. Essa regolò in conseguenza con un esatta precauzione, la durata della pena; che dovca essere applicata ad ogni fatto particolare, e volle, che dopo la dichiarazione del Jury, la funzione di Giudice fosse ristretta all'applicazione meccanica del testo della legge, ,,

,, Senza dubbio il magistrato non deve ne può pronunziare, se non la pena della legge; ma non vi è forse qualche distinzione da farsi tra due individui convinti del medesimo misfatto? Devesi collocare sulla linea medesima il giovane sedotto e precipitato da perfidi suggerimenti e dalla sua inesperienza, dall'uomo la cui profonda corruzione è manifesta e tutta la vita del quale è piena di misfatti?

, Quivi abbiamo stimato, che una sana politica, ed una benintesa giustizia richiamavano su i magistati un contrassegno onorevole di fiducia; non che le Corti abbiano facoltà di cambiare la natura delle pene indicate della legge; ma la legge vorrà, che qualunque specie di pena venga pronunziata per un date tempo, che non deve essere minore, nè eccedere i limiti di quanto essa prescrive. È in questa latitudine, che i magistrati dopo aver presieduto a tutta l'instruzione, calcolando l'ultimo grado della perversità e malizia di ciaschedun accusato, conoscendo perfettamente tutte le circostanze che possono aggravare

o diminuire il fatto, è diciamo noi in questa latitudine, che i magistrati fisseranno la durata della pena legale, che devono applicare...

,, La pena del bollo, e della ignominia fu proscritta dall'assemblea costituente, perchè offre un carattere di perpetuità, che l'opiniome d'allora aborriva. Avete di già veduto, che il render perpetue alcune pene era necessario per la perfezione del sistema penale, e non si può dissimulare, che la pubblica apposizione del bollo non produca e sul reo e sugli spettatori un impressione che non può non essere se non viva ed efficace.

, Potrei aggiungere, che il bollo è uno de' mezzi i più potenti, per verificare le recidive, delle quali è cosa sì importante l'assicurarsi, ma io non credo che sia necessario il proseguire ulteriormente su quest'articolo, poichè già da voi è stato adottato il ristabilimento della pena del bollo in certi misfatti, e l'esperienza ha comprovati i buoni effetti

di questa misura.,,

"La confiscazione generale fu anche espulsa dal Codice del 1791. non ostante noi non esitiamo punto di proporne il ristabilimento.,

"Le intenzioni filantropiche dell'assemblea costituente quando rigettò la confiscazione ed il bollo, erano certamente lodevoli; ma non temiamo di dirlo, quell'assemblea ha troppo spesso considerati gli uomini non tali quali sono, ma tali quali sarebbe da desiderare che fossero; ella era mossa da una speranza di perfezione, che sventuratamente non si rea-

lizza mai, e se nel rapido movimento, che l'aggirava quest'errore era scusabile, noi non lo saremmo, noi che illuminati dall'esperienza meditiamo nella calma delle passioni; noi non saremmo dissi scusabili di persistere a non riconoscere l'efficacia incontrastabile di alcuni mezzi di repressione, che non furono ben calcolati nel 1791.,

"Si obietta, che la pena della confiscazione ricade sopra i figli i quali possono non esser complici del misfatto del loro genitore; ma chi soffrirà dai delitti paterni se non i fi-

gli?,,

", Quando un uomo ha consumato tutto il suo patrimonio o in insensate speculazioni, o con maniere assai più reprensibili, i figli forse non soffrono la pena de' traviamenti de'genitori? "

,, Quando le civili riparazioni pronunziate a favore di una vittima del misfatto, assorbiscono tutte le sostanze del reo, potrebber'eglino reclamare contro una tal condanna sotto il frivolo pretesto, che la loro successione d'oberata...

,, Ora che cosa è la confiscazione pronunziata su de' misfatti, che hanno per iscopo di sconvolgere lo stato, il Governo e le pubbliche sostanze (mentre la confiscazione non è stabilita se non per misfatti di questa natura) cosa dissi è mai la confiscazione nei casi consimili? È evidentemente una legittima indennizzazione, sempre troppo debole pel risarcimento dei danni arrecati, e che non copre neppure quasi mai le spese, che ha cagionate.

La confiscazione, odiosa in se stessa quando si applica a capriccio e senza discernimento, non ha uulla, che non sia convenevole e giusto quando sarà applicata con misura e discrizione...

" Io non vi dirò, che rigettando la confiscazione pei misfatti contro la sicurezza dello Stato vi fosse spesso da temere, che non si lasciassero a'nemici della cosa pubblica i mezzi di nuocerle; non ho bisogno di queste considerazioni secondarie per giustificare una misura totalmente fondata sopra un principio di giustizia. Di già è stata questa inoltre ristabilita per i misfatti di falsificazione delle monete. Nel rimanente vedrete non ostante, quanto il rigore di questa pena è mitigato nell' esecuzione, e resterete convinti, che si è potuto conciliare ciò che prescrive la giustizia con quanto vien suggerito dall' umanità.

,, In fine occupandoci de' mezzi di repressione, non abbiamo trascurati tutti quelli che sono atti a prevenire il male, mentre i condannati dopo aver subita la loro pena, resteranno nei casi preveduti dalla legge sotto la visilazza dall' eles Policies.

vigilanza dell'alta. Polizia.,,

"In un piccolo stato tutti gli abitanti s'invigilano per così dire l'uno con l'altro, perchè sono riuniti in un medesimo punto e nessuno si può sottrarre all'occhio vigilante de' suoi concittadini; ma in un Impero immenso è necessario, che una saggia ed attiva instituzione faccia le veci della prefata respettiva vigilanza, che non vi può esistere. Bisogna,

che gl'individui scellerati non sieno mai perduti di vista; ora qual denunzia più rilevante di quella, che risulta da una condanna?,,

"Mi lusingo Signori, che questa misura sarà intesa con gradimento da tutti gli amici della pubblica tranquillità. Dirò in seguito com'essa può effettuarsi; in tale istanza non vi devo parlare se non delle basi in generale del progetto, che vi è assoggettato. Ho giustificate quelle che abbiamo adottate in materia criminale; ho poche osservazioni da farvi su quelle in materia correzionale.,

,, L'Assemblea costituente puniva i delitti con l'ammenda con la confiscazione in certi casi secondo la materia del delitto, e con la

prigionia.,,

... Abbiamo creduto bene dovere aggiungere a queste pene quelle dell'interdizione per un dato tempo da certi diritti civici, e civili o di famiglia, ed anche in certi altri casi il mettere il reo sotto la vigilanza speciale del Governo. Non ho niente altro da esporre su quest' ultima disposizione. In quanto alla privazione temporaria da'suddetti diritti, io domanderd qual pena più adattata si pud infliggere a quello, che per esempio avrà turbata la pace e commesso qualche delitto in un adunanza politica che d'inibirgliene l'ingresso per un dato spazio di tempo? Nel resto poi sonosi dovuti prevenire gli abusi e non lasciar nulla all' arbitrio del Giudice. Le pene di tal natura non meno che quella, che il reo sia messo sotto la sovrindicata vigilanza, non verranno pronunziate se non nel caso, che sieno autorizzate da una legge precisa.,,

,, Dopo avere sviluppate le nuove basi del progetto del Codice penale devo darvi un idea di un piano, che abbiamo giudicato di dover seguire...

"L'opera è divisa in quattro libri, il primo enuncia le pene stabilite dalle leggi; prescrive il modo della loro esecuzione e ne re-

gola l'effetto.,,

" Il secondo ha per iscopo le persone punibili, scusabili e responsabili per misfatti o

delitti commessi.,,

" Il terzo determina la natura della penaincorsa per ciaschedun misfatto o delitto commesso tanto contro la cosa pubblica quanto contro i particolari. "

,, Il quarto infine è destinato alle contravvenzioni di Polizia ed alle pene, che ne so-

no suscettibili.,,

", Questa divisione abbraccia il tutto insieme delle materie criminali e di polizia; e vedrete nella discussione di questi diversi libri, che da noi sono state ripiene varie lagune del

Codice del 1791. 3,

"Non vi presentiamo attualmente se non il primo libro; che espone in generale le pene che i tribunali potranno pronunziare, senza occuparsi in verun modo della loro applicazione a' fatti particolari. Da esso si regola, come ho di già annunziato, la maniera dell' esecuzione delle suddette pene ed i loro effetti; e queste disposizioni sono procedute da un piccolo numero di articoli preliminari.",

,, Il primo di questi articoli definisce l'espressioni di misfatto, delitto, contravvenzio: ne troppo spesso confuse ed impiegate indifferentemente. In appresso la parola misfatto indicherà gli attentati contro la società, che devono occupare le Corti criminali. La parola delute sarà appropriata ai disordini meno gravi, e che sono appartenenti alla polizia correzionale. In fine la parola contravvenzione si applicherà ai trascorsi contro la semplice polizia.

,, Il secondo articolo preliminare punisce con le pene medesime del misfatto i tentativi manifestati con atti esterni, e seguiti da un principio di esecuzione, quando quest' esecuzione non è stata sospesa, o non ha prodotto il suo effetto a motivo di circostanze indipen-

denti dalla volonta del reo. "

,, Egli ha commesso il misfatto per quanto èra permesso a lui il commetterlo; Egli è dunque incorso nella pena pronunziata dalla legge contro il delitto; la pubblica sicurezza avea di già provocata questa disposizione, che trovasi positivamente scritta nel testo delle nostre leggi. Si può anche dire, che essa è uno svilnppamento necessario dei due articoli del Codice penale del 1791, che infliggono ai tentativi di assassinio e di veneficio le pene medesime, come se il misfatto fosse stato consumato...

re generalmente adottata per i delitti, perchè i caratteri dei delitti non saltano cotanto agli occhi come quelli dei misfatti. La loro esecuzione pud benissimo essere stata preparata e incominciata da delle circostanze e passi, che in se medesimi non hanno nulla di reprensibile, e il di cui oggetto non è ben conosciuto se non qualora il delitto è consumato. È lunque stata cosa assai prudente il dichiarare, che i tentativi del delitto non sarebbero considerati e puniti come il delitto istesso, se non nei casi particolari, determinati da una disposizione speciale della legge.

,, L'ultimo degli articoli preliminari rimette in azione una massima, che si può riguardare, come la maggior garanzia della tranquillità dei cittadini. Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun missatto può esser punito con le pene, che non erano pronunziate dalla

legge prima che fossero commessi.,,

", Un cittadino non deve esser punito se non mediante una pena legale e non deve esser lasciato sull' incertezza di ciò che non è punibile. Non può esser molestato per un atto che non ha potuto supporre, di buona fede, se non come indifferente, stante che la legge non vi

ha appropriata veruna pena.,,

,, Potete Signori giudicare dalla disposizione di quest'articolo, dello spirito, che ha presieduto alla formazione del Codice penale. Vedete, che se si è occupati efficacemente intorno alla ricerca ed inquisione di coloro, che si costituiscono in stato di guerra con la società, non siè avuta meno cura di non disturbare la sicurezza del pacifico cittadino, che non trasgredisce le disposizioni di veguna legge.,, Il primo libro di cui ascolterete ben te-

sto la lettura offre un prospetto delle pene, che i tribunali potranno pronunziare.,,

" Quelle adottate in materia criminale sono la morte i lavori forzati a vita, la deportazione, i lavori forzati per un determinato tempo, la reclusione in una casa di forza, la berlina, l'esilio, la civica degradazione, il bollo, la confiscazione, el'ordine, che il reo sia messo sotto la vigilanza dell'alta polizia,

,, L'Assemblea costituente non aveva inserite nel suo Codice se non le pene di morte, dei ferri, la reclusione, la carcere segreta, la prigionia, la deportazione, la degradazione civica e l'esposizione alla berlina. Noi ne abbiamo conservata una parte, ed abbiamo opposte nell'altra alcune modificazioni.,

"Ci è parso a proposito di sostituire la pena de' lavori forzati a quelle de' ferri, la quale non essendo stabilita se non per gli uonini, avea resa necessaria particolarmente per le donne la pena della reclusione. Quella pertanto de' lavori forzati da noi sostituita, può essere applicata ai due sessi, dando a ciascheduno quella specie di lavoro che può convenirgli. In tal guisa le donne non potranno essere impiegate se non a quei lavori, che sono propri ad una casa di forza; gli uomini all' opposto saranno impiegati a qualunque sorta di lavori penosi con tutte quelle precauzioni necessarie per prevenire la loro rivolta o la loro fuga.

,, La pena dei lavori forzati essendo comune ai due sessi, abbiamo formata della pena della reclusione, che nel Codice del 1791. era

particolare nelle donne, una peua ugualmente comune, ed abbiamo stimuto bene soppri-

mere quella della detenzione. ,,

"Abbiamo anche soppressa la pena della carcere segreta, che consisteva ad esser rinchiusi in una casa di forza senza alcuna comunicazione all' esterno, nè con gli altri prigionieri nell'interno. Questa pena era pronunziata qualche volta per venti anni.

"Confesseremo di non aver riconosciuti in quest'occasione i sentimenti filantropici dell'

Assemblea costituente.,,

"Qual'è dunque la sorte di un individuo rinchiuso per venti anni senza speranza di comunicazione nè di dentro nè di fuori. Non è egli gettato vivente nella sua tomba? Qual può essere d'altronde l'utilità di questa pena? Non si può dire, che sia stabilita per esempio altrui, mentre il condannato sottratto e segregato da tutti gli occhi, è morto per così dire alla società. Dall'altro canto è quasi impossibile che una disposizione, che introduce una prigionia così severa sia mai eseguita; nuovo motivo perchè resti resecata dal Codice' una tel pena.,

, Sopprimendola abbiamo ristabilita quella della relegazione o dell'esilio o bando, che ci è sembrata convenevole per certi misfatti politici, i quali non supponendo sempre un estremo grado di malizia e perversità, non devono esser puniti con pene relative agl'individui profondamente ed interamente corrotti.

"Giudicherete quindi pertanto o Signori, se le pene che abbiamo creduto di dovere adottare sieno state saggiamente applicate ai misfatti e a delitti Il primo libro del Godice, che
vi abbiamo presentato, non concerne lo ripétó in veruna maniera una, tale applicazione.
Le regole vengono dimostrate e specificate negli altri libri. Ho dovuto solo limitarmi oggi
a farvi conoscere il nostro sistema penale e
darvi un idea de' modi dell' esecuzione e degli effecti delle pene che potranno essere pronunziate.

,, Avrò poche osservazioni da fare sui predetti modi di esecuzione, che si allontanano assai poco da' modi attuali, e le dispesizioni, che vi presentiamo sono nel numero di quelle, che basta leggerle per giustificarle.

"L'Assemblea costituente ha ridotta, come si è detto di sopra la pena di morte alla semplice privazione della vita. Applaudendo ad una tai misura, abbiamo frattanto pensato esser ella suscettibile di una leggiera deroga per un misfatto, che non si può fire a meno di non prevedere, giacchè disgraziatamente non ci è permesso di considerario come impossibile, vale a dire il parricidio. Il mostro, che lo avrà commesso avra tagliata la mano destra; tuttavia possa il nostro scolo non aver giammai da arrossire per un sì esecrabile eccesso!

,, I condannati alla pena de'lavori forzati a vita, saranno sempre diffamati sulla pubblica piazza con l'applicazione di un impronta con un ferro caldo sulla spalia destra. I condannati ad altre pene non subiranno la diffamazione, se non nei casi ne' quali la legge l'attemo IV.

vrà appropriata alla pena pronunziata contro

di essi. ,,

,, Quelli che saranno condannati alla pena de pubblici lavori a vita o per un determinato tempo, o a quella della reclusione saranno innanzi esposti alla berlina sulla pubblica piazza agli sguardi del popolo per un ora di tampo.,

,, La deportazione si effettuerà in un luogo determinato dal Governo fuori del territorio continentale dell' Impero, per rimanervi

loro vita durante. ,

" I condannati all'esilio, saranno trasportati fuori del territorio dell'Impero. Se vi ritornano prima del tempo prescritto, saranno puniti con la pena della deportazione.

". Se i deportati vi ritornano, subiranno la pena de'lavori forzati in perpetuo o sia a vita,

,, Quello che serà stato condannato alla reclusione, verrà chiuso in una casa di forze e impiegato a dei lavori, il coi prodotto potrà essere in perte applicato a suo vantaggio.

da civile degradazione consistera sempre nella destituzione ed esclusione dei condannat da totte le funzioni o pubblici impieghi. Tali disposizioni non offrono nulla di nuovo o

niente che esiga delle spiegazioni.,,

, In quanto alla durata delle pene temporariamente pronunziate, la scala è stata classata in guisa da corrispondere alla scala dei misfatti, dimodoche non sia tolta di mezzo la proporzione tra la colpa e la pena.,

,, Avete veduto nel Codice d'instruzione eriminale, che i tribunali di polizia non po-

tranno pronueziare la pena della prigionia se non per cinque giorni. La pena medesima in materia correzionale non potrà esser minore di sei giorni nè maggiore di cinque anni, salvo il caso di recidiva.,,

" La durata della pena del bando o dell' esilio e quella della reclusione, sarà al meno di cinque anni e di dieci anni al più.,

", La pena de lavori forzati non potra come le precedenti esser minore di cinque anni,

nè oltrepassare i venti.,,

" Il progetto regola inoltre con precisione il momento in cui deve incominciare la pena, il luogo dove saranno fatte l'esecuzioni, ed i giorni ne' quali non sara permesso il farne. ...

"Sarebbe superfluo l'entrare in ulteriori spiegazioni su così piccoli oggetti, onde passerò agli effetti delle pene pronunziate. Gredo però poter dispensarmi dall'osservare, che qualunque pena in materia criminale è infamante, e che le pene de'lavori forzati a vita e la degredazione producano la morte civile.

,, L'effetto della condanna ai lavori forzati per un dato tempo all'esilio, alla reclusione o all'esposizione alla berlina, non deve essere cotanto esteso; ma la macchia d'infamia
impressa sulla fronte de'condannati non permette che possono servire in giustizia come testimonj, e particolarmente la loro presenza
non deve mai deturpare le file di que'bravi
guerrieri, che hanno sì lungi estesa la gloria
del nome Francese. In conseguenza sono dichiarati decaduti dal diritto di servire nelle
armate di S. M

,, I condannati alla pena dei lavori forzati per un dato tempo, ed alla reclusione sono inchre durante la durata della loro pena in uno stato d'interdizione legale; e non deve accadere come pur troppo alle volte è accade to, che le loro scandalose profusioni facciano di un sito di umiliazione e di lutto, un teatro di allegria e dissolutezza.,

"Il curatore, che amministra i beni del condanuato, non potrà fargli veruna rimessa delle sue entrate durante la di lui pena, e quando sarà terminata renderà conto del-

la sua amministrazione . "

" La confiscazione non potrà mai arrecare il minimo pregiudizio ai diritti acquistati da i terzi su i beni del condannato. Se una severità giusta e politica, ha resa ne. cessaria l'adozione di una tal misura, l'uma. nità ne addolcirà il rigore nell'esecuzione: attesochè non solo i beni confiscati resteranno aggravati dei debiti legittimi il che è conforme alla ginetizia; ma i figli ancora e la famiglia del condannato proveranno le bene. ficenze del Governo. I figli avranno la metà della porzione di cui il loro padre non avrebbe potuto privarli nella sua eredità; i parenti, che potrebbero avere un diritto agli alimenti non ne saranno esc'usi, e l'Imperatore potrà anche disporre in tutto o in parte de' beni confiscati a favore del padre, madre, figli o altri parenti del condannato. Egli è così, che dopo avere assicurata la pnnizione del reo, la legge prepara i mezzi di ricompensare la buona condotta degl'individui di sua famiglia.

" Passo ora agli effetti dell'immissione sotto la vigilanza dell'alta Polizia dello Sta-

" Dobbiamo attendere come ho di già osservato dei felici risultati da una tal misura, ma è stato d'uopo prevedere gli abusi dell'esecuzione, e non tollerare se non il ri-

gore che è indispensabile .,,

" Quello che sarà messo sotto una tal vigilanza darà una sicurtà solvente della sua
buona condotta, e si potrà esigere una tal
sicurtà da suo padre, sua madre, tutore o
curatore se è in minorità. Qualunque persona potrà eziandio essere ammessa a somministrare per lui la suddetta sicurtà. In mancanza della medesima il Governo potrà ordinare che il condannato sia allontanato, e
anche indicargli un luogo determinato dove
abitare, e se non obbedisce all' ordine, che
ne avrà ricevuto, il Governo potrà farlo arrestare e ritenere in forze per tutto il tempo fissato per lo stato di sua vigilanza. "

" Indipendentemente dalle pene di cui vi ho fin qui parlato, le corti ed i tr bunali, hanno la facoltà ancora di pronuuziare delle ammende e delle condanne nelle spese. Il progetto provvede ugualmente alle mauie re di esecuzione per le suddette disposizioni; ma gli articoli non sono suscettibili di

alcuna disposizione particolare.,

"Non mi resta più attualmente se non a farvi conoscere l'ultimo capitolo del primo libro del Godice penale, che è relativo alla pena della recidiva nei misfatti e delitti. " "Un primo misfatto, non suppone sempre necessariamente l'intera e total depravazione di quello, che lo ha commesso, ma la recidiva chiaramente dimostra delle abitudini ed un fondo di perversità o almeno di debolezza non meno pericolosa alla società della perversità medesima. »

" Un secondo misfatto deve dunque esser represso con maggior severità del primo. "

"L'assemblea costituente non ha stabilito contro il secondo misfatto se non la pena pronunziata dalla legge senza distinzione
di recidiva; ma ha voluto che i condannati
recidivi fossero deportati, disposizione che
non ci è sembrata conforme alle regole di
un esatta giustizia, mentre non fa veruna
differenza tra quello, che pel secondo misfatto merita la pena della reclusione, e quello, che per l'istessa circostanza merita la
pena di ventiquattro anni di ferri, la più
grave del Codice del 1791. dopo quella di
morte. "

" Ci è parso pertanto convenevole il far uso di un altra regola più compatibile con le proporzioni che devono esistere tra le pene ed i delitii; ella si presenta naturalmente, ed è di applicare al delitto nel caso di recidiva la pena immediatamente superiore a quella, che dovrebbe essere pronunziata contro il colpevole se fosse condannato per

la prima volta.,

" In tal guisa, se il secondo delitto merita la pena della civica degradazione, il reo sarà punito con quella dell'esposizione alla

berlina; se il secondo delitto merita la pena della predetta esposizione o quella dell' esilio, sarà il reo condannato alla reclusione in una casa di forza; sarà condannato alla pena dei lavori forzati per un dato tempo, se il secondo delitto merita la pena della reclusione; alla pena dei lavori forzati a vita, se merita la pena dei lavori forzati per un dato tempo o della deportazione; infine verrà condannato alla morte se il secondo delitto è meritevole della pena dei lavori forzati a vita.

" Quando poi il condannato per un missatto non avrà commesso dopo che un delitto di natura da essere punito correzionalmente, verrà sempre condannato in questo caso al maximum delle pene correzionali, ed anche la condanna potrà giungere fino al doppio vale a dire ai dieci anni.,

" Voi ora conoscete a fondo, Signori, tutte le basi sulle quali s'inalza il nuovo Codice, onde noi le proponghiamo con fiducia, e l'adozione, che ne farete completera la

nostra criminale legislazione.,

"Il Codice d'instruzione, che sanzionato avete nella penultima seduta, ci rende sicuri, che i malfattori saranno inseguiti arrestati e puniti. Il Codice penale garantira le proporzioni che devono esistere tra le pene e i misfatti o delitti.

" Non abbiamo giammai perduto lo scopo a cui tendevano tutte le nostre mire, cioè quello di conciliare la pubblica sicurezza, che reclama delle pene repressive, ed il voto dell'umanità, che aborrisce ogni rigore, che non è necessario.

" Oso di asserire, che quest' opera porta l'impronta della profonda saviezza che caratterizza tutti i Codici, che da S. M. sono stati dati alla nazione; ed il Codice penale meriterà similmente la riconoscenza del popolo francese, l'omaggio de' contemporanei ed il rispetto della posterità.,

" In quanto a me, avrò poche reflessioni da aggiungere allo sviluppamento fatto dagli oratori del Governo. Il testo della legge essendo chiaro e preciso basterà l'indicare in seguito de' diversi articoli, i casi nei quali si applicano, e le disposizioni che possono modificarli . ,,

ART. 1. L'infrazione che le leggi puniscono con pene di polizia è una trasgressione. L'infrazione che le leggi puniscono con pe-

ne correzionali è un delutto.

L'infrazione che le leggi puniscono con una pena afflittiva o infamante è un misfatto.

- (1) La parola delitti nel plurale è spesso impiegata per esprimere collettivamente i tre generi d'infrazioni puniti dalle leggi secondo l'osservazione fatta sopra alla nota 1. sull' articolo 1. del Codice d'instruzione pag. [7.
  - 2. Ogni attentato di misfatto manifestato con atti esterni, e seguito da un principio di esecuzione, se non è stato sospeso, o non ha avuto effetto se non a motivo di circostanze fortuite o independenti dalla volontà del suo autore, è considerato come il missatto medesimo.

- (1) Qualunque tentativo di misfatto. Questa disposizione è presa dalla legge del 22. pratile anno 4.
  - 3. Gli attentati dei delitti non sono considerati come delitti, se non nei casi determinati da una disposizione speciale della legge.
- (1) I tentativi de' delitti. Secondo l'art. 17. della Legge del 25. frigifero anno 8. non vi erano ugualmente se non dei delitti enunciati in questa legge e nell'art. 32. del Codice di polizia correzionale del 1791. il di cui tentativo fosse punibile come i delitti medesimi. Non si trovano nel presente Codice delle disposizioni speciali sui tentativi de' delitti se non negli articoli 109. 401. 405. 414. e 415.
  - 4. Niuna trasgressione, delitto, o misfatto può esser punito con pene che non erano pronunziate dalla legge avanti che fossero commessi.
- (1) Innanzi che fossero commessi. Quest'articolo è conforme all'art. 3. del Godice del 3. brumajo anno 4. e per una conseguenza naturale a questo principio, pare evidente, che i misfatti e delitti commessi prima che sia messo in attività il presente Godice deb bano esser puniti con le leggi anteriori, e quelli non preveduti dalle suddette leggi anteriori non devono esser puniti.
  - 5. Le disposizioni del presente Codice non si applicano alle trasgressioni, delitti, e missfatti militari.

### LIBRO PRIMO

Delle pene in materia criminale e correzionale, e dei loro effetti.

6. Le pene in materia criminale sono o afflittive e infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive e infamanti sono,

- 1. La morte;
- 2. I lavori pubblici a vita;

3 La deportazione;

4 I lavori pubblici a tempo;

5 La reclusione.

Il bollo e la confisca generale possono esser pronunziate in concorrenza con una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge.

- (1) Il bollo, può esser pronunziato nei casi degli art. 20. 56. 165. 280.
  - (2) La co fiscazione generale. (Ved. gli articoli 37, 38. 39. e 541.) Pud essere pronunziata ne'casi preveduti dagli art. 75. 76 77. 79. 0. 81. 82 83. 86. 87. 91. 92. 93. 95. 96. 97. 125. 132. e 139.
    - . 8. le pene infamanti sono,

1. La gogna;

2. Il bando;

3 La degradazione civica.

9. Le pene in materia correzionale sono,
1. La prigionia temporaria in una casa di
correzione;

2. La interdizione temporaria di certi di-

ritti civici, civili, o di famiglia;

3. L'ammenda ..

(1) L'interdizione. Non bisogna confondere

l'interdizione correzionale con quella risultante dalla condanna a certe pene afflittive e infamanti mentovate negli art. 28. e 34.

L'interdizione correzionale, è più specialmente determinata dagli articoli 42 e 43. è può esser pronunziata solamente nei casi preveduti dagli art. 109 112. 113. 123. 171. 175. 185. 187. 197. 335. 374. 401. 405. 406. 407. 408. e 410.

- 10. La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunziata senza pregindizio delle restituzioni, e dei danni e interessi che possono esser dovuti alle parti lese.
- (1) Restituzioni e danni ed interessi. (Vedi gli art. 51. 52. 54. 55. 73. 74. 117. 119. e 224.
  - 11. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'alta polizia, l'ammenda, e la confisca speciale o del corpo del delitto quando la proprietà ne appartiene al condannato, o delle cose prodotte dal delitto, o di quelle che han servite o che erano destinate a commetterlo, son pene comuni alle materie criminali e correzionali.
- (1) La remissione sotto la vigilanza dell' alta Polizia, introdotta dall' art. 131. del Senato consulto organico del 28. fiorile anno 12. e regolato dagli art. 44. 45. e 46. del presente Codice, può aver luogo nei casi preveduti dagli articoli 47. 48. 49. 50. 58. 67. 100. 105. 107. 108. 138. 221. 246. 271. 282. 315. 335. 343. 401. 416. 419. 420. 421. 436. 444. e 452.

(Ved. la nota 1. sull'art. 123. del Codice d'instruzione.)

(2) Confiscazione speciale. (Ved. la nota 2. sull'art. 71. del presente Codice.)

#### CAPITOLO PRIMO.

Delle pene in materia criminale .

12. Ad ogni condannato a morte sarà recisa la testa.

(1) Ogni condinnato a morte. Quest'articolo è conforme all'art 3 del Codice penale del 179. I a maniera dell'esecuzione vien regolata da una legge del 25. marzo 1792.

1a pena di morte non può essere applicata se non nei casi preveduti dagli art. 13. 56. 75. 76. 77. 79. 80. 81. 82. 83. 86. 87. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 125. 132. 139. 231. 233 302. 303. 304. 316 344. 351 361. 365. 381. 434. 435. e 437.

13 Il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto sul luogo dell'esecuzione, in camicia, coi piedi nudi, e colla testa coperta da un velo nero.

Egli rimarrà esposto sul palco mentre un usciere leggerà al popolo la sentenza di condanna; gli sarà in seguito recisa la mano drit-

ta, e sarà subito messo a morte.

(1) Parricitio. (Ved. gli art 86. 299. e 323) Esistono delle eccezioni o mezzi di diminuzione che si applicano anche al Parricidio.

14. I corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie se li dimandano, coll'obbligo però di farli seppellire senza verun apparato.

- (1) I corpi dei giustiziati. (V d. l'articolo 4. della legge del 21. gennajo 1790.)
  - 15. Gli nomini condannati ai pubblici lavori saranno impiegati ai lavori più fizicosi; essi strascineranno ai piedi una palla di ferro, o saranno attaccati a due a due con una catena, allorche sarà permesso dalla qualità del lavoro a cui verranno impiegati.
- (1) I lavori forzati. Questa pena è stata sostituita a quella de' ferri stabilita dagli articoli 6. e 7. del Codice penale del 1791. La condanna ai lavori forzati può essere pronunziata a vita o per un dato tempo. Art. 18. 19 Nel primo caso è accompagnata dalla morte civile, dall'ignom nia dall'esposizione alla Berlina, ed in conseguenza dalla privazione perpetua dei diritti accennati nell'artic. 28 Nel secondo caso è solo accompagnata dall'esposizione alla berlina, dalla privazione dei suddetti diritti accennati nell'artic. 28. e dall'interdizione legale per tutto il tempo che deve durare. (Artic. 18. 20. 22. 23. 28. e 29)

(Vedi inoltre gli articoli 10 23. 30. 31.

36. 47. 56. 63. 67. 70 71. 72.)

- 16 Le donne e le fanciulle condannate ai lavori pubblici non saranno impiegate se non nell'interno d'una casa di forza.
- (1) Le donne e le fanciulle ec. Esse pure possono essere condannate ai lavori forzatt, mentre secondo il Codice penale del 1791. non potevano essere condannate ai ferri. (Ved. gli articoli 9. e 10. tit. 1. parte 1. del Codice del 1791. e la nota sul precedente articolo.

17. La pena della deportazione consistera nell'esser trasportato, e dimorare in perpetuo in un luogo determinato dal Governo, fuori del territorio continentale dell'impero.

Se il deportato rientra sul territorio dell'impero, sirà, sulla semplice prova della sua identità, condannato ai pubblici lavori a vita.

- Il deportato, che non sarà rientrato nel territorio dell'Impero, ma che sarà arrestato nei paesi occupati dalle armate francesi, sarà ricondotio al luogo della sua deportazione.
- (1) La penx della deportazione. Essa presenta un gran vantaggio sulle altre pene afflittive o infamanti, perchè non solamente reprime, ma ancora corregge molte volte il delinquente. Strappundolo dal seno della società dalla quale ha violata la legge e rompendo le fila de suoi intrighi e delle sue abitudini trasportandolo ad una gran distanza sotto una polizia più severa in un luogo dove non ha altro mezzo per vivere se non il lavoro, la depor azione i obbliga a cambiare la sua condotta, ad in qualche modo lo rigenera.

(V.d. gli articuli 18. 36. 56. 63. 67. 70.

71. 198 )

- 18. Le condanne ai pubblici lavori a vita e alla deportazione, produrranno la morte civile.
- Chò non pertanto il Governo potrà accordare al deportato, nel luogo della sua deportazi ne, l'esercizio dei diritti civili, o di alcuno di questi diritti.
- (1) More civile. (Ved. la sezione 2. cap 2. itt. 1. lib. del Godice Napoleone.)

- 19 La condanna alla pena dei lavori pubblici a tempo, sarà pronunziata per cinque anni al meno, e venti al più.
- (1) I lavori forzati per un dato tempo. (Ved. gli articoli 15. 16. 22. 23. 28. 29. 30. 31. 36. 47. 56. 67. 70. 71. e 72. e le note.)

20. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori pubblici a vita, sarà bollato sulla piazza pubblica, con l'applicazione d'un impronta di ferro rovente, sulla spalla dritta.

I condannati ad altre pene non subiranno il bollo, se non nei casi nei quali la legge l'avesse annesso alla pena ch'è loro influta.

Quest' impronta avrà le lettere T P. per i colpevoli confannati ai lavori pubblici a vita; la lettera T. per i colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, allorchè dovranno esser bollati.

La lottera F. sarà aggiunta nell'impronta,

se il colpevole è un falsario.

- (1) Igneminia. Gli altri casi'in cui l'ignominia deve aver luogo sono preveduti dagli articoli 56. 165. e 280. Vedi gli articoli 7. 25. e 26.
  - 21. Ogni individuo dell' uno a dell' altro sesso, condaunato alla pena della reclusione, sara rinchiuso in una casa di forza, e impiegato in lavori, il prodotto dei quali potrà essere erogato in parte a suo profitto, come verrà regolato dal Governo. La durata di questa pena sarà di ciaque anni almeno, e di dieci al più.
- (1) Reclusione. (Ved. gli art. 22. 23. 28. 29. 30. 31. 36. 47. 56 67.) Pud essere anche a vita nei casi degli art. 71. 6 72.

- 22. Chiunque sarà stato condannato alle pene: dei pubblici lavori a vita, o dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, avanti disabirle, sarà attaccato alla gogna sulla pubblica piazza; vi resterà per un'ora esposto agli occhi del popolo; e avrà al di sopra della testa un cartello denotante, in caratteri grossi e leggibili, i suoi nomi, professione, domicilio, la sua pena e la causa della sua condanna.
- (1) Esposizione. (Ved. gli articoli 25. 26. 28. e 68.)
  - 23. La durata della pena dei pubblici lavori a tempo, e della reclasione, si conterà dal giorno della esposizione.
- (1) Esposizione. Non è l'istessa cosa trattandosi del bando o esilio. (Ved. l'art. 35.)
  - 24 I a condanna alla pena della gogna sarà cegnita nel modo prescritto dall'art. 22.
- (1) La pena dell'esposizione alla berlina. (Ved. gli art. 25. 26 28. 36. e 56.)

25. Nessuna condanna potrà essere eseguita in giorni di feste nazionali o religiose, nè le d omeniche.

26 .L' esecuzione si farà sopra una delle pub-

la sentenza di condanna.

(1) L'ésecuzione ec. Quest' articolo deroga all' art. 445. del Codice del 3. brumajo anno 4. che prescriveva di fare l'esecuzione in una delle pubbliche piazze della città dove il tribunale tiene le sue sedute.

(Vedt la nota sull'articolo 376. del Codice

d'instruzione. )

27. Se una donna condannata a morte si dichiara e si verifica incinta, non subirà la

pena se non dopo il parto.

28 Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, del bando, della reclusione, o della gogna, non potrà giammai esser nè giurato, nè perito, nè impiegato come testimone negli atti, nè deporre in giudizio, se non all' effetto di somministrare semplici indicazioni.

Egli non potrà esser tutore nè curatore, eccetto che de'suoi figli, e col parere soltan-

to della famiglia.

Egli sarà decaduto dal diritto di portar le armi, e da quello di servire nelle armate dell'

Impero.

- 29. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà inoltre, nel tempo della durata della sua pena, in stato d'interdizione legale; gli sarà nominato un curatore per amministrare i suoi beni nelle forme prescritte per la nomina dei curatori agli interdetti.
- (1) Nella forma prescritta ec. Ved. l'art. 505. ed i seguenti del Codice Napoleone.
  - So. Saragno restituiti al condannato i dilui beni, dopo che egli avrà consumata la sua pena, e il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.
- (1) Curatore. (Ved. l'articolo 4. tit. 4. prima parte del Codice penale del 1791.)
  - 31. Durante la pena, non potrà essergli rimessa alcuna somma, alcuna provisione, nè porzione alcuna delle sue rendite.
- (1) Rendite. (Ved. l'art. 5 titolo 4. prima parte del Godice penale del 1791.)

  \*\*Tomo IV.\*\*

32. Chiunque sarà stato condannato al bando, sarà trasportato, per ordine del Governo fuori del territorio dell'Impero.

La durata del bando sara di cinque anni

almeno e di dieci al più.

- (1) Bando o esilio. (Ved gli articoli 28. 33. 35. S6. 48. e 56.)
- 33. Se il bandito, durante il suo bando, rientra sul territorio dell'Impero, sarà sulla sola prova della sua identità, condannato alla pena della deportazione.
- (1) Deportazione. (Ved. l'art. 17. e la nota.)
  - 34. La degradazione civica consiste nella destituzione, ed esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella privazione di tutti i diritti enunciati nell'art. 28.
- (1) Degradazione civica. Questa pena ha luogo ne casi prevediti dagli articoli 114. 119. 121. 122. 1-7. 130 167. 183. 366. (Vedi inoltre l'art. 56.)
  - 35. La durata del bando si conterà dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.
  - 36. Tutte le sentenze che infliggeranno la pena di morte, quella dei lavori pubblici a vita o a tempo, la deportazione, la reclusione, la pena della gogna, il bando e la degradazione civica, saranno stampate in estratto.

Saranno esse affisse nella città centrale del dipartimento, in quella in cui sarà stata proferita la sentenza, nella comune del luogo ove sarà stato commesso il delitto, in quella ove si farà l'esecuzione, e in quella del domicilio del condannato.

37. La confisca generale consiste nella devoluzione dei beni d'un condannato al demanio dello stato.

Essa non sarà la conseguenza necessaria di alcuna condanna, e non avrà luogo se non nei casi in cui la legge espressamente la pronunzia.

- (1) Confiscazione. (Ved. la nota 2. dell' araticolo 7.)
  - 38. La confisca generale rimane gravata da tutti i debiti legittimi sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati; e dell'obbligo di fornire ai figli o agli altri discendenti la metà di quella porzione di cui il padre non avrebbe potnto privarli.

Di più la confisca generale riman gravata della prestazione degli alimenti a chi vi ha

diritto.

- (1) Una metà della porzione ec. Essa si regola in conformità degli articoli 913. e 914. del Codice Napoleone.
  - 39. L'Imperatore potrà disporre dei beni confiscati, in favore o del padre, madre e altri ascendenti, o della vedova, o dei figli e altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, e di altri parenti del condannato.

## CAPITOLO II.

Delle pene in materia correzionale.

40. Chiunque sarà stato condannato alla pena della prigionia, sarà rinchiuso in una casa di correzione, ove sarà impiegato, a suascelta, in alcuno dei lavori stabiliti in quella casa.

La durata di questa pena sarà di sei gior-

ni al meno, e di cinque anni al più; salvo il caso di recidiva, o altri nel quale la legge avrà determinati altri limiti.

La pena di un giorno di prigionia è di ven-

tiquattro ore.

Quella di un mese è di trenta giorni.

- (1) Sarà almeno di sei giorni ec. (Vedi gli articoli 69. e 463.)
- (2) Salvi i casi di recidiva ec. (Vedi gli articoli 57. e 58.)
  - 41. I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto correzionale, saranno applicati in parte alle spese comuni della casa, in parte a procurargli qualche sollievo se lo merita, in parte a formargli un risparmio pel tempo della sua uscita; il tutto come sarà ordinato per mezzo di regolamenti di pubblica amministrazione.

42. I tribunali, giudicando correzionalmente, potranno in certi casi interdire in tutto o in parte, il godimento dei seguenti dritti civici, civili, e di famiglia.

I. Di voto e d'elezione,

2. D' eligibilità,

3. D'esser chiamato o nominato alle funzioni di giurato, o ad altre funzioni pubbliche, o agl'impieghi dell'amministrazione, o d'esercitare queste funzioni ed impieghi;

4. Di portar le armi;

5. Di voto e di suffragio nelle delibera-

zioni di famiglia;

6. D'essere tutore o curatore, ad eccezione che dei propri figli, e col parere soltante della famiglia;

7. D'esser perito, o impiegato come te-

stimone negli atti;

8. Di testificare in giudizio, se ciò non sia per farvi semplici dichiarazioni.

# (1) Interdire . ( Ved. la nota sull' art. 9. )

43. I tribunali non pronunzieranno l'interdizione mentovata all'articolo precedente; se non quando sarà essa autorizzata od ordinata da una particolar disposizione della legge.

(1) Interdizione. (Vedi la nota sull'art. 9.)

#### CAPITOLO III.

Delle pene ed altre condanne che possono esser pronuziate per misfatti o delitti.

44. L'effetto della sottoposizione alla vigilanza dell'alta polizia dello stato consisterà nel dare al Governo, ugualmente che alla parte interessata, il dritto d'esigere, sia dall'individuo posto in tal situazione dopo che avrà consumata la sua pena, sia da'suoi genitori, tutori, o curatori, s'egli è minore, una cauzione idonea di buona condotta, sino alla somma che sarà fissata dal decreto o sentenza. Chiunque potrà essere ammesso a prestar questa cauzione.

Non prestandosi questa cauzione, il condannato resta alla disposizione del Governo, che ha il dritto di ordinare, o l'allontanamento dell'individuo da un certo luogo, o la sua residenza continua in un luogo determinato di uno dei dipartimenti dell'Impero.

- (1) Vigilanza. (Ved. la nota sull'articolo 11. e gli articoli 45. 46. 47. 48. 49. 50. 371. e 373.
  - 45. In caso di disobbedienza a quest'ordine, il Governo avrà il dritto di fare arrestare, e ritenere il condannato, durante un'intervallo di tempo, che potrà estendersi sino allo spirare del tempo fissato per la sottoposizione alla vigilanza speciale.

46. Allorchè la persona sottoposta alla vigilanza speciale del Governo, e che avesse
ottenuto la sua libertà sotto cauzione, sarà
condannata con un decreto o sentenza divenuta irrevocabile per uno o più misfatti, o per
uno o più delitti commessi nell'intervallo determinato dall'atto di cauzione; i mallevadori saranno costretti, anco con arresto personale, al pagamento delle somme stabilite nell'
atto suddetto.

Le somme percepite saranno impiegate in preferenza alle restituzioni, danni e interessi e spese aggiudicate alle parti lese da que-

sti misfatti o delitti.

(1) Le cauzioni o sicurtà ec. (Ved. art. 123. del Cod. d'instruzione e la nota.)

47. I colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, e alla reclusione, saranno, di pieno dritto, dopo che avranno cousumata la pena, e per tutta la lor vita, sotto la vigilanza dell'alta polizia dello stato:

48. I colpevoli condannati al bando saranno di pieno dritto sotto la stessa vigilanza, per un tempo uguale alla durata della pena

che avranno subita.

49. Dovranne esser settoposti alla vigilanza medesima coloro che saranno stati condannati per misfatti o delitti che ledono la sicurezza interna o osterna dello stato.

50. Eccetto i casi determinati dagli articoli precedenti, i condannati non saran sottoposti alla vigilanza dell'alta polizia dello stato, se non nel caso in cui una disposizione particolare della legge lo avrà permesso.

51. Quando vi sara luogo a restituzione, il delinquente sara inoltre condannato a favor della parte lesa a quelle indennizzazioni, la determinazion delle quali è affidata alla giustizia della corte o del tribunale, quando la

legge non le avrà regolato, senza che esse possano giammai fissarsi al di sotto dell' importare del quarto delle restituzioni, e seuza che la corte o il tribunale possa, anche col consenso della parte, pronunziarne l'applicazione a un lavoro qualunque.

- (1) Restituzioni, indennizzazioni. (Ved. gli artic. 10. 52. 54. 55. 73. 74. 117. 119. 244.
  - 52. L'esecuzione delle condanne all'ammenda, alle restituzioni, ai danni e interessi, e alle spese, potrà ottenersi col mezzo dell'arresto personale.
- (1) Ammenda . (Ved. gli artic. 53. 54. 55.)
  - 53. Allorchè sarà pronunziato il pagamenlo dell'ammenda e di spese a profitto dello
    stato; se dopo lo spirar della pena afflittiva
    o infamante, la prigionia del condannato, per
    l'adempimento di queste condanne pecuniarie
    ha durato un'anno intero, egli potrà, dopo la
    prova acquistata per le vie giuridiche della
    sua assoluta insolvenza, ottener provvisoriamente la libertà.

La durata della prigionia sarà ridotta a sci mesi, se si tratta d'un delitto; salva in tutti i casi, la rinssunzione dell'arresto personale, se soppravvenga al condannato qualche

mezzo di pagamento.

54. In caso di concorrenza dell'ammenda o della confisca colle restituzioni e danni e interessi sui beni insufficienti del condannato; queste ultime condanne otterranno la prelazione.

55. Tutti gl' individui condannati per un medesimo misfatto o per un medesimo delitto, son obbligati solidamente per le ammende, le restituzioni, danni e interessi, e spese.

#### CAPITOLO IV.

Delle pene della recidiva per misfatti
o delitti.

56. Chiunque dopo essere stato condannato per un misfatto, ne avrà commesso un secondo portante la degradazione civica, sarà condannato alla pena della gogna.

Se il secondo misfatto porta seco la pena della gogna o il bando, egli sarà condanna-

to alla reclusione.

Se il secondo misfatto porta seco la pena della reclusione, egli sarà condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, e al bollo.

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a tempo, o della deportazione, egli sarà condannato ai pubblici lavori a vita.

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a vita, egli sarà condannato

alla morte.

(1) Un secondo misfatto ec. (Ved sulla pena dell'esposizione alla berlina, gli artic. 22. 24. su quella della reclusione l'artic. 21. su quella de'lavori forzati e del bollo gli artic. 7. 15. 16. 19. 20. sulla pena di morte gli artic. 12. 27. e le note.)

57. Chinque, dopo essere stato condannato per un misfatto, avrà commesso un delitto punibile correzionalmente, sarà condannato al maximum della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà esser duplicata.

58. I colpevoli condannati correzionalmente a una prigionia di più d' un' anno, saranno ugualmente, nel caso d' un nuovo delitto, condannati al maximum della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà duplicarsi: essi saranno inoltre sottoposti alla vigilanza del Governo, per cinque anni almeno, e dieci al più.

(1) Condannato al maximum della pena. L'art. 200: contiene un'eccezione a questa regola.

In quanto alla recidiva in materia di contravvenzione di Polizia. (Ved. gli artic. 474. 478. 482. 483.

# LIBRO II.

Delle persone punibili, scusabili, e responsabili per misfatti o delitti.

#### CAPITOLO UNICO.

59. I complici d'un missatto o d'un delitto saranno puniti colla pena medesima degli autori di questo missatto o delitto; eccetto il caso in cui la legge avesse altrimenti disposto.

(1) I complici ec. La legge determina i fatti caratteristici di complicità negli artic. 60. 61. 62. 63. 285. 295. Indipendentemente da questi caratteri generali, che si applicano a tutti i misfatti, la legge ne stabilisce altri, che si possono considerare come caratteri speciali di complicità, stanteche non sono riputati tali se non per certi misfatti. (Ved. gli art. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 136. 137. 202. 203. 206. 217. 238. 239. 240. 241. 242. 338. 341. 380. Ved. anche la nota sull'artic. 86.)

La legge somministra in certi casi, de'mezzi a' complici per isgravarsi o almeno procurare di diminuire la pena. (Ved. gli art. 63.

100. 107 108. 114 116 138. 190. 213. 284. 285. 288. 441. Ved. inoltre la nota sull'artic. 63.

60. Saranno puniti come complici d'un azione qualificata come misfatto o delitto, coloro, che per mezzo di donativi, promesse, minacce, abuso d'autorità o di potere, macchinazioni, o artifizi colpevoli, avranno provocato da tale azione, o date istruzioni per commetterla;

Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o qualunque altro mezzo che sarà servito all'azione, sapendo che dovea servirvi;

Coloro, che avranno scientemente ajutato e assistito l'autore o gli autori dell'azione nei fatti che l'avranno preparata o facilitata, o in quelli che l'avranno consumata, senza pregiudizio delle pene che saranno specialmente stabilite dal presente Codice contro gli autori di complotti o di provocazioni attentatorie alla interna od esterna sicurezza dello stato, anco nel caso in cui il misfatto, che era l'oggetto dei cospiratori o dei provocatori, non fosse stato consumato.

## (1) Procurate delle armi. Ved. l'artic. 201.

61. Coloro che conoscendo la condotta criminesa dei malfattori, esercenti ladroneccio, violenze contro la sicurezza dello stato, la pubblica quiete, le persone o le proprietà, forniscono loro abitualmente alloggio, asilo, luogo di ritiro o di riunione, saranno puniti come loro complici.

62. Coloro che scientemente avranno nascosto in tutto o in parte effetti rubati, sottratti, od ottenuti per mezzo di un misfatto o d'un delitto, saranno pure puniti come com-

plici di questo misfatto o delitto.

63. Non ostante a riguardo dei ricettatori designati nell'articolo precedente, la pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, quando vi abbia luogo, non sarà loro applicata, se non in quanto saranno convinti d'aver avuto, al tempo dell'occultamento, cognizione delle circestanze alle quali la legge ammette le pene di questi tre generi; in caso diverso non subiranno, se non quella dei lavori pubblici a tempo.

64. Non vi è nè misfatto, nè delitto allorchè il prevenuto era in stato di demenza quando ha eseguito l'azione, o allorchè è stato

costretto da una forza irresistibile.

(1) Demenza ec. I motivi di quest'importante disposizione sono stati esposti dagli oratori del Governo con molta chiarezza in questi termini., Un altra regola comune a tutti gl'incolpati tanto del fatto principale quanto di complicità, si è, ehe non si può dichiarare reo quello, che era in istato di demenza in tempo dell'azione, o che malgrado la più viva resistenza non ha potuto dispensarsi dal cedere alla forza. Qualunque misfatto o delitto si compone del fotto e dell' intenzione. Ora nci due casi di cui si è parlato, veruna intenzione criminale non poteva esistere per parte degli incolpati; poiche l'uomo non godeva delle sue qualità morali, ed a riguardo dell'altro la sola violenza ha diretto l'uso delle sue forze fisiche.,,

(Ved. similmente la nota sul artic. 91, del

Cod. d'instruzione in fine di esso.)

65. Nessun misfatto o delitto può essere scusato, nè la pena può esser mitigata se non

nei casi e nelle circostanze nelle quali la legge dichiara scusabile il fatto apermette che gli si applichi una pena men rigorosa.

(1) Non ruò essere scusato, nè mitigata la peno I casi nei quali l'autore o complice di un misfa to o delitto può essere scusato, assoluto, o ottenere per mezzo di rivelazioni, o per rapporto a certe circostanze particolari, la condonazione della pena, sono determinati dagli artic. 64. 66. 67. 68. 69. 70. 100. 107. 108 114. 8. 2. 284. 285. § 2. 288. 319. 320. 321 322 324. 325 326. 327 328. 329. 343. 348. § 2. 357. 370. 380. 441. 463.

(Ved. l'artic. 339. del Cod. d'instruzione,

• la nota.)

- 66. Allorchè l'accusato sarà minore di sedici anni, se è deciso che ha agito senza discernimento, sarà assoluto; ma sarà però, secondo le circostanze, o consegnato a' suoi genitori, o condotto in una casa di correzione per esservi educato e detenuto per quel numero di anni che la sentenza determinerà, e che, ciò non pertanto, non potrà eccedere l'epoca in cui avrà compiti venti anni.
- (1) O condotto in una casa di correzione ec. Questa detenzione ha detto l'oratore del Governo non sarà una pena, ma un espediente per supplire alla correzione domestica, quando le circostanze non permetteranno di affidarlo alla sua famiglia.
  - 67. Se è deciso ch'egli ha agito con discernimento, le pene saranno pronunziate come appresso;

Se ha incorsa la pena di morte, dei pub-

blici lavori a vita, o della deportazione, sarà condamnato alla pena di dieci anni almeno e di venti al più di prigionia in una ca-

sa di correzione;

Se ha incorsa la pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà condannato a esser rinchiuso in una casa di correzione per un tempo uguale al terzo almeno, e alla metà al più di quello per la cui durata avrebbe potuto essere stato condannato ad una di queste pene.

Intutti questi casi, egli potrà esser sottoposto, per decreto o per sentenza alla vigilanza dell' alta polizia, per cinque anni almeno e dieci

al più.

Se ha incorsa la pena della gogna o del bando, sarà condannato ad esser rinchiuso per un anno almeno e cinque al più in una casa di correzione.

# (1) Imprigionamento. (Ved. gli art. 40. 41.)

68. In nessuno dei casi prescritti nell'articolo precedente il condannato subirà l'espo-

sizione pubblica.

69. Se il colpevole ha incorsa una pena correzionale, potrà esser condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata conveniente, purohè essa sia al di sotto della metà di quella che avrebbe subito se avesse avuto sedici anni.

# (Vcd. l'articolo 463.)

- 70. Le pene dei lavori pubblici a vita, della deportazione, e dei lavori pubblici a tempo, non saranno pronunziate contro alcuno individuo, che avra settanta anni compiuti nel momento della sentenza.
- 71. A questo pene sarà sostituita per essi la reclusione o a vita o a tempo, e secondo la durata della pena, a cui questa è sostituita.

(1) Reclusione (Ved. l'artic. 21. e la nota.) Il Codice del 1791 riduce in questo caso il tempo della pena; ma il legislatore ha pensato, che non conveniva fare rientrare nella società il reo settuagenario ugualmente, che un altro reo di minore età, che bisognava solo sostituire a'lavori forzati la reclusione, affinchè il detto settuagenario non resti soccombente sotto il peso di una pena troppo rigorosa per una tal età.

72. Ogni condannato alla pena dei pubblici lavori a vita o a tempo dal momento in cui avrà terminati settanta anni, ne sarà esentato, e verrà rinchiuso nella casa di forza per tutto il tempo da decorrere della sua pena, come se fosse stato condannato alla reclusione.

73. Gli osti o albergatori convinti d'avere alloggiato, per più di ventiquattro ore, qualcuno che nel tempo della sua dimora, avesse commesso un delitto, o un misfatto, saranno civilmente responsabili delle restituzioni, indennizzazioni, e spese aggiudicate a coloro a cui questo delitto o misfatto avesse cagionato qualche danno, nel caso che avessero mancato d'inscrivere sul loro registro il nome, la professione e il domicilio del colpevole; senza pregiudizio della loro responsabilità, nel caso degli articoli 1952, e 1953, del Cod. Nap. (1).

(1) Cop. NAP. Art. 1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositari per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia Il deposito di tali effetti deve risguardarsi come un deposito necessario.

1953 Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso, che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici, o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

- (1) Restituzioni, indennezzazioni spese ec. (Ved. l'ar ic 51. e l'inoir.) La disposizione di quest' articolo è del tutto nuova, e si comprende in fatti che è cosa molto giusta, il rendere in questo caso l'albergatore responsabile del danno cagionato du un misfatto o delitto, che la polizia avrebbe potuto prevenire, se l'albergatore avesse adempito l'obbligo ingiuntogli dalla legge.
- 74. Negli altri casi di responsabilità civile che potranno presentarsi negli affari criminali, correzionali o di polizia, le Corti e Tribunali davonti ai quali questi affari saranno portati, si conformeranno alle disposizizioni del Codice Napoleone, Libro terzo, Titolo quarto, Capitolo secondo (1).

(1) COD NAP. Art. 1382 Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua ne-

gligenza o per sua imprudenza.

1384. Ciascuno parimente è tenuto non solo per il danno, che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecaro col fatto delle persone delle quali ognino deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del murito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con

essi

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo iu cui sono sotto la loro vi-

gilanza .

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani privano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovato essere risponsabili.

1385. Il propriètario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il dan-

# LIBRO III

Dei misfatti e delitti , e della lor punizione .

#### TITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato.

#### CAPITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro l'interesse pubblico.

#### SEZIONE PRIMA .

Dei misfatti e delitti contro la sicurez za esterna dello Stato.

Prima di dar principio alla numerosa e trista nomenclatura dei misfatti e delitti, gli oratori del Governo hanno creduto bene dover prevenire, che (\*),, questo quadro sarebbe lungo benchè non debba abbracciare in una maniera generale ed assoluta tuttociò che è nocivo e funesto In tal guisa, hanno soggiunto, voi non vi vedrete figurare molti atti, i quali semplicemente contrari alla buona fede ed alla delicatezza, possono essere qualche volta repressi solo per la via civile; voi non vi

no cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito e fuggito.

<sup>1386.</sup> Il proprietario d'un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione

<sup>(\*)</sup> Discorso pronunziato 5. Febbrajo 1810.

vedrete neppure delineati i numerosissimi generatori dei delitti, vale a dire, i vizi, flagelli formidabili, che sfuggono all' Impero delle leggi panali, e di cui non spetta se non ad altre instituzioni il prevenirne o diminuirne i danni.,

"Noi rammentiamo qui questo passaggio perchè conferma un principio, che non si deve mai perder di vista nelle materie criminali, ed è, che la legge penale non è punto suscettibile di estensione, e che non può ricevere la sua applicazione se non nei casi da essa chiaramente preveduti e determinati, dimodoche qualunque atto per poco morale che sembri non compreso nella classe dei misfatti, delitti o contravvenzioni non può dar adito a veruna pena.

75. Ogni Francese che avrà portato le armi contro la Francia, sarà punito colla morte. I suoi beni saranno confiscati.

(1) Punito con la morte. (Ved. l'artic. 12. e la nota.) confiscati. (Ved. l'art. 7 e la nota 2.)

Questo misfatto può rimaner distrutto nel caso dell'artic 64., e la pena diminuita nei casi degli artic. 66. 67. ec.

76. Chiunque avrà macchinato, o mantenute intelligenze colle potenze straniere o loro agenti per indurle a commettere ostilità o intraprender la guerra contro la Francia, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte, e i suoi beni saranno confiscati.

Questa disposizione sarà applicabile anco nel caso in cui le suddette macchinazioni o intelligenze non avessero prodotto le ostilità.

(Ved. la nota sull'artic. 75.)
Tomo IV.

77. Sarà ugualmente punito colla morte e colla confisca dei suoi beni chiunque avrà intrapresi maneggi o mantenuto intelligenze coi nemici dello stato, ad effetto di facilitar loro l'ingresso nel territorio e dipendenze dell' Impero francese, o di consegnar loro città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti appartenenti alla Francia, o di fornire ai uemici seccorsi in soldati, uomini, danaro, viveri, armi, munizioni, o di secondare i progressi delle loro armi su i possessi francesi o contro le forze francesi di terra o di mare, o con far traviare gli ufficiali, soldati, marinari o altri, dalla fedeltà verso l'Imperatore e lo stato, o in qualunque altra maniera.

## (Ved. la nota sull'artic. 75.)

78. Se la corrispondenza coi sudditi d' nna potenza nemica, senza aver per oggetto veruno de' misfatti enunciati nell'articolo precedente, ha ciò non pertanto procurate ai nemici istruzioni nocive alla situazione militare o politica della Francia o de' suoi alleati, coloro che avranno mantenuto questa corrispondenza saranno puniti col bando; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso in cui queste istruzioni fossero state la conseguenza di un concertato costituente un fatto di spionaggio.

# (1) Bando o esilio. (Ved. l'artic. 32., la nota e l'artic. 49.)

70. Le pene espresse agli articoli 76 e 78. saranno le medesime, tanto se le macchinazioni o maneggi enunciati in questi articoli siano stati usati verso la Francia, quanto se siano stati usati verso gli alleati della Francia, in atto di gire contro il nemico comune.

80. Sarà punito colle pene espresse nell'articolo 26. qualunque pubblico funzionario, qualunque agente del Governo, o qualunque altra persona, che incaricata o istruita ufficialmente e per ragion del suo stato, del segreto d'una trattativa o di una spedizione, l'avra manifestato agli agenti del nemico, o a quelli di una

potenza straniera.

81. Qualuuque pubblico funzionario, qualunque agente, qualunque impiegato del Governo, incaricato, per ragion delle sue funzioni, del deposito dei piani di fortificazioni, arsenali, porti, o rade, che avrà comunicato questi piani, o uno di essi, al nemico, o agli agenti del nemico, sarà punito con la morte, e i suoi beni saranno confiscati.

Ei sarà punito col bando se avrà comunicato questi piani agli agenti d'una potenza stranie-

ra neutrale, o alleata.

- (1) Sarà punito di morte. (Ved. la nota sull'artic. 75.)
- (2) Bando o esilio. ( Ved. l'artic. 32. e la nota sull'artic. 49.)
  - 82. Qualunque altra persona, che, essendo giunta per corruzione, frode o violenza a sottrarre i detti piani, li avrà dati nelle mani o dell'inimico o degli agenti di una potenza straniera, sarà punito come il funzionario o agente mentovato nel precedente articolo, e secondo le distinzioni ivi stabilite.

Se i detti piani, senza previo uso di mezzi colpevoli, si trovassero fra le mani della persona che gli ha consegnati, la pena sarà nel primo caso mentovato nell'art. 81, la deportazione;

E nel secondo caso del medesimo articolo, la prigionia di due anni almeno e cinque al più.

- (1) Deportazione . (Ved. l'artic. 17.)
- (2) Imprigionamento. (Ved. gli art. 41. 42. 49.)

83. Chiunque avra ricettato o fatto ricettare spioni o soldati nemici mandati a riconoscere il paese, da lui ravvisati per tali, sarà condannato alla pena di morte.

# (1) Pena di morte. (Ved. la nota sull' art. 75.)

- 84. Chiunque con azioni ostili non approvate dal Governo, avrà esposto lo stato a una dichiarazione di guerra, sarà punito col bando, e se la guerra ha avuto luogo, colla deportazione.
- (1) Bando o esilio. (Ved. l'artic. 32., la nota e l'artic 49)
- (2) Deportazione. (Ved. l'artic. 17., la nota e gli artic. 70. 71.
  - 85. Chiunque, con atti non approvati dal Coverno, avrà esposto individui francesi a soffrir rappresaglie, sarà punito col bando.
- (1) Bindo o esilio. (Ved. l'artic. 32. la nota e l'artic. 49.)

## SEZIONE II.

Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato.

## §. 1.

Degli attentati e trame dirette contro l'Imperatore e la di lui famiglia.

86. L'attentato o trama contro la vita o la persona dell' Imperatore è misfatto di lesa maestà; un tal misfatto è punito come il parricidio, e porta inoltre alla confisca dei beni.

(1) L'attentato o complotto ec. I caratteri di colna e di complicità, sono più estesi e più numerosi quando si tratta di uno de misfatti cos presi nella presente sezione, che qualora vi è questione di un altro misfatto. In tal guisa ne' casi degli articoli 86. 87. 91. l'attentato ed il complotto sono misfatti secondo i termini degli artic. 88. 49. Se non evvi un complotto o cospirazione determinata, ma una semplice proposizione fatta e non accettata di formarne una per giungere ai misfatti accennati negli artic 86. 87., questa proposizione istessa è un misfatto preveduto dall'articolo 90., perche in materia di misfatto di stato, il completto formato è messo in perfetta parità dell'attentato e del misfatto. Nei casi degli artic. 86. 87. 91. 92. 93 94 95 96. 97. 98. 99., i discorsi tenuti nelle adunanze o luoghi pubblici, i cartelli assis, gli scritti stampati, che dato avessero eccitamento a commettere questi misfatti, e la mancanza di rivelazione sono secondo i termini degli art. 102. 103. 104. 105. 106. 107. dei misfatti o nuovi caratteri di complicità da aggiungere a caratteri generali indicati dagli artic. 50. 60. 61. 62. Non ostante la legge apre a coloro che si trovassero impegnati in una combriccola sediziosa, o in un complotto della natura di quelli accennati in questa sezione, un mezzo di riparare a loro traviamenti e di sgravarsi della pena. Questo mezzo consiste nel fare ciò che vien prescritto dagli artic. 100. 108., indipendentemente dai mezzi generali di scusa risultanti dagli articoli 64. 65. 67.

- (2) Come parricidio. (Ved. l' artic. 13. e la nota sull'artic. 104.)
- (3) Confiscazione de' beni . (Ved. l'art. 7. e la nota 2.)
  - 87. L'attentato o la trama contro la vita o la persona dei membri della famiglia 1mperiale,

L'attentato o la trama che avrà per oggetto, Di distruggere o cangiare il Governo, o l'ordine stabilito nella successione al trono;

O d'eccitare i cittadini o gli abitanti ad ar-

marsi contro l'autorità imperiale;

Saranno puniti colla pena di morte, e colla confisca dei beni.

- (1) Pena di morte. (Ved l'artic. 13. e la nota. Confiscazione dei beni. (Ved. l'art. 7. not. 2 Ved. inoltre la nota sull'artic. 86.)
  - 88. L'attentato esiste tostochè è commesso o cominciato un atto per giungere all'esecuzione di tali misfatti, ancorchè non siano stati consumati.
- (1) Attentato. (Ved. la nota sull'artic. 86.), In tal modo disse l'oratore del Governo in questa materia, il misfatto comineia ed esiste di già nella sola risoluzione di agire determinata tra molti cooperatori. Il supremo interesse dello Stato non permette di aspettare e non considerare come rei se non quelli che hanno agito.
  - 89. La trama esiste tostochè la risoluzione d'agire fra due o più congiurati è stata concertata e stabilita, quantunque non siavi stato attentato.

(1) Completto . (Ved. la nota sull'artic. 88.)

90. Se non vi è stata trama stabilita, ma soltanto è stata fatta e non accettata la proposizione di formarla, onde giungere all'esecuzione del misfatto mentovato nell'articolo 86, quegli che avrà fatta una tal proposizione sarà punito colla reclusione.

L'autore di qualunque proposizione non accettata, tendente ad uno dei misfatti enunciati

nell'artic. 87. sarà punito cel bando.

- (1) Proposizione. I misfatti mentovati negli artic. 86. 87 sono i soli la di cui semplice proposizione è punibile.
- (2) Reclusione. ( V. gli artic. 21. 49. )
- (3) Bando o esilio. (Ved gli artic. 32. 49. e le note.)

## S. 11.

Dei misfatti tendenti a turbar lo Stato colla guerra civile. Dell' uso illegittimo della forza armata. Delle devastazioni, e saccheggi pubblici.

91. L'attentato o la trama che avrà in mira o di eccitar la guerra civile, armando, o inducendo i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri;

O di portar la devastazione, il massacro,

e il saccheggio in una o più comuni,

Saranno punite colla pena di morte, e i beni dei colpevoli saran confiscati.

(1) L'attentato o il completto. (Ved. la nota sull'artic. 86. e gli artic. 7 12.103.104.105. 106.107.108. e le note.) Questo misfatto co-

me tutti gli altri è tolto affatto nei casi dell' artic. 63 e diminuito in quelli degli art. 66.67.)

- 92. Saranno puniti colla morte, e colla confisca dei loro beni coloro che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare o arrolare, soldati o che avranno loro fornite o procurate armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione della legittima potestà.
- (1) Armata. (Ved. l'artic. 101. similmente gli artic. 86. 91. e le note.)
  - 93. Coloro che, senza diritto o motivo legittimo, avranno preso il comando d'un corpo d'armata, d'una truppa, d'una flotta, d'una squadra, d'un bastimento da guerra, d'una piazza forte, d'un posto, d'un porto, d'una città:

Coloro, che avranno ritenuto un comando militare qualunque, contro l'ordine del Go-

verno;

I comandanti, che avranno tenuto riunita la loro armata o truppa, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo o la separazione,

Saranno puniti colla pena di morte, ed i lo-

ro beni saranno confiscati.

(1) Con la pena di morse ec. (Ved. le note sugli artic. 86. 91.

94. Qualunque persona che, potendo disperre della forza pubblica, ne avrà richiesto od ordinato, fatto richiedere od ordinare l'azione o l'uso contro la leva per la guerra legalmente stabilita, sarà punita colla doportazione.

Se questa richiesta o quest' ordine hanno avuto effetto, il colpevole sarà punito colla mor-

te, e i suoi boni saran confiscati,

- (1) Deportazione ec. (Ved. l'artic. 17. e le note sugli artic. 86. 91.
  - 95. Ogni individuo che avrà incendiato o distrutto per mezzo dell'esplosione d'una mina. edifizi, magazzini, arsenali, vascelli, o altre proprietà dello stato, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.
- (1) Abbruciato ec. (Ved. gli artic. 7. 12. 91. e le note..) Se gli edifizi o gli oggetti abbruciati o distrutti non appartenevano allo stato, bisogna applicarvi le pene indicate dagli articoli 434. 435.
  - 96. Chiunque ad oggetto d'invadere demanj, proprietà o denari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello stato, o di saccheggiare o dividersi proprietà pubbliche o nazionali, o attenenti ad una università di cittadini; o finalmente di attaccare o resistere alla forza pubblica in azione contro gli autori di tali delitti, si sarà posto alla testa di bande armate, o vi avrà esercitato una funzione o comando qualunque sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

Le stesse pene si applicheranno a coloro, che avranno diretto la riunione, levato o fatto levare, organizzato o fatto organizzare le bande, o avranno loro scientemente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni, e istrumenti del misfatto, o spedito convogli di viveri, o che avranno in tutt' altro modo mantenute intelligenze con i direttori o comandanti delle hande.

(1) Alla testa delle bande armate ec. (Ved. gli artic. 7. 12. 91. 100 101. (È cosa importante l'osservar qui, che gli art. 96. 97. 98. 99.)

non si applicano se non alle bande ed associazioni formate per invadere le proprietà o pubblici denari; le proprietà, piazze città, fortezze ec. appartenenti allo stato, saccheggiare e dividersi le proprietà pubbliche e nazionali, o quelle di una generalità di cittadini ec. mentre le bande o riunioni delle quali sarà fatta menzione negli artic. 263. 266. 267. 268. 313. 440. 441. 442. sono quelle, che rivolgono i loro sforzi contro gl'individui o contro le proprietà particolari. È questa differenza appunto nella natura dei delitti, che ha prodotte le diversità, che si osservano nell'intensità delle pene dai suddetti differenti articoli.

97. Nel caso in cui uno o più dei misfatti mentovati negli articoli 86, 87 c 91 fossero stati esegniti, o anco semplicemente attentatida una banda, la pena di morte con confisca dei beni sarà applicata, senza distinzione di gradi, a tutti gl'individui che avranno fatto parte della banda, e che saranno state arrestati sul luogo della riunione sediziosa.

Sarà punito colle medesime pene, quantunque non arrestato sul luogo, chiunque avrà diretto la sedizione, o avrà esercitato nella banda un impiego o comando qualunque.

(1) Pena di morte ec. (Ved. gli artic. 7. 12.91.

100. e la nota sull'artic 96.)

\$ 98. Fuori del caso in cui la rinnione sediziosa avesse avuto per oggetto, o per resultato uno o più dei misfatti enunciati negli articoli 86, 87 e 91, gl'individai facienti parte delle bande, delle quali si è parlato di sopra, senza esercitarvi verun comando od impiego, e che saranno stati arrestati sul fatto, saranno puniti colla deportazione.

- (1) Deportazione. (Ved. gli artic. 17. 18. 49. 91. 100., e la nota sull'artic. 96.)
  - 99. Coloro, che, conoscendo lo scopo e il carattere delle dette bande, avranno loro, senza coazione, fornito alloggi, e luoghi di rifugio o di riunione, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo.
- (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 19. 49. 91. 96., e la nota sull'artic. 86.)
  - 100. Non sarà pronunciata veruna pena per fatto di sedizione contro coloro, che avendo fatto parte di queste bande, senza esercitarvi alcun comando, impiego o funzione, si saranno ritirati alla prima intimazione delle autorità civili o militari, o anco dopo, quando saranno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa, senza opporre resistenza, e senzi armi.

In questi casi non saranno puniti se non per i misfatti particolari, che potessero aver personalmente commessi; e potranno ciò non ostante essere ritenuti per cinque anni, o al più sino a dieci sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia.

- (1) Veruna pena. (Ved. le note sugli art. 44. 86 e gli artic 101. 213 Frattanto se le bande fossero organizzate, come si è detto negli art. 265 266., i componenti di esse sarehbero nel caso di essere puniti conforme agli articoli 267 268., quando ancora il missatto di organizzazione non fosse stato seguito da alcun altro.
  - 101. Son compresi nella parola armi tutte le macchine, istrumenti od utensili atti a tagliare, ferire o percuotere.

I coltelli e forbici da tasca, e le semplici canne non saranno reputate armi, se non in quanto ne sara stato fatto uso per uccidere, ferire, o percuotere.

Disposizioni comuni ai due paragrafi della presente sezione.

102. Saranno puniti come colpevoli dei misfatti e trame mentovate nella presente sezione, tutti coloro, che o con discorsi tenuti in luoghi o riunioni pubbliche, e con cartelli affissi, o con scritti stampati, avranno eccitato direttamente i cittadini od abitanti a commetterli.

Nulladimeno, nel caso in cui le dette provocazioni non avessero avuto alcun effetto, i loro autori saranno semplicemente puniti col bando.

(1) Direttamente ec. "La provocazione, disse l'oratore del Governo, non potrà risultare se non dai discorsi tenuti, in luoghi e pubbliche adunanze, o libelli scritti o stampati. A questi primi caratteri, bisogna aggiungerne un altro; cioè, la provocazione dovrà esser di-

retta . 22

"In tal guisa alcuni voti insensati o alcuni deliricriminali stesi sopra un foglio manoscritto e non fatto circolare non costituiranno la provocazione, che la legge assomiglia al misfatto medesimo. Se essi sono scoperti è di natura da suscitare la vigilanza della pubblica autorità, ciò sarà senza ottrepassare i limiti di una saggia previdenza. Un Governo forte e giusto non tornerà ad alzare di nuo il patibolo di Siduey, o quello del disgrata to Siracusano il quale avea sognato di avere ucciso Dionisio il tiranno di Siracusa, e fui ondan-

nato a morte perchè i suoi Giudici trovavano nell'istesso suo sogno la prova, che si era occupato di un tale oggetto quando era desto. Una tal estensione di diritto di punire, è troppo lontana da'nostri costumi e dalla giustizia.,, (Ved. gli articoli 285. e 293.)

(2) Bando o esilio . (Ved. gli artic. 32. 48. • la nota.)

#### SEZIONE III.

Della rivelazione, e della non rivelazione dei misfatti, che pongono in pericolo l'interna od esterna sicurezza dello Stato.

- 103. Tutte le persone che avendo avuto cognizione di trame formate o di misfatti progettati contro la sicurezza interna od esterna dello stato, non avranno fatto la dichiarazione di queste trame o misfatti, e non avranno rivelato al Governo o alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, le circostanze che saran pervenute a loro cognizione, e il tutto dentro ventiquatti ore dalla nofizia avutane. saranno, anco nel caso in cui fossero riconosciuti esenti da ogni complicità, puniti, pel solo fatto di nom rivelazione, nel modo, e secondo le distinzioni che seguono.
- (1) Non avranno fatta la dichiarazione ec. La disposizione di quest'artic. e de' susseguenti non è relativa se non a complotti ed a' misfatti che formano la materia delle due precedenti Sezioni. Ma gli artic. 136 e 144. contengono delle somiglianti disposizioni per i casi di moneta falsa contraffazione dei sigilli dello Stato, falsi biglietti nazionali o della Banga ec.

- 104. Se si tratta di misfatto di lesa maestà, qualunque individuo che, nel caso dell'articolo precedente non avrà fatto le dichiarazioni che vi son prescritte, sarà punito colla reclusione.
- (1) Missatto di lesa Maestà ec. Il solo missatto, che possa essere qualificato in tal maniera è quello compreso nell'articolo 86, Quello solo ne è reo, disse l'oratore del Governo, che ha avuto parte a un attentato o complotto diretto contro la persona o la vita dell'Imperatore ec.,
  - 105. Riguardo agli altri misfatti o trame mentovate nel presente capitolo, ogni persona, ch'essendone istruita, non avrà fatto le dichiarazioni prescritte dall'articolo 103, sarà punita con prigionia non minore di due anni nè maggiore di cinque, e con un'ammenda da cinquecento a duemila franchi.
- (1) Relativamente agli altri misfatti ec. (Vedi gli articoli 40. 41. 49. 52. 53. 54. 55 la nota sull'artic. 86., l'artic. 106 el'eccezione contenuta nell'artic. 107.
  - 106. Quegli che avrà avuto cognizione dei detti misfatti o complotti non rivelati, non sarà ammesso a proporre scusa sul fondamento di non averli approvati, o anco d'esservisi opposto, e d'aver cercato di dissuaderne i loro autori.
  - 107. Non ostante, se l'autore del complotto o misfatto è conjuge, ancorchè divorziato, ascendente o discendente, fratello o sorella, o affine nello stesso grado della persona prevenuta di non rivelazione, essa non sarà soggetta alle pene enunciate negli articoli precedenti, ma potrà esser sottoposta dalla sentenza o decreto alla vigilanza speciale dell'alta polizia, durante un corso di tempo, che non eccederà dieci anni a

- (1) Vigilanza speciale dell'alsa Polizia ec. (Ved. l'artic. 11. e la nota.)
  - 108. Saranno esenti delle pene pronunziate contro gli autori delle trame, o altri misfatti attentatori alla sicurezza interna o esterna dello stato, coloro tra i colpevoli che innanzi qualunque esecuzione o tentativo di queste trame o di questi misfatti, o innanzi qualunque assunzion di procedura saranno stati i primi a far conoscere alle autorità mentovate nell'artic. 103. queste trame o misfatti, e i loro autori o complici, o anche dopo l'assunta procedura avranno procurato l'arresto dei detti autori o complici.

I colpevoli che avranno date queste notizie, o procurato questi arresti, potranno ciò non pertanto esser condannati a restare a vita o a tempo sotto la vigilanza speciale dell'alta po-

lizia.

- (1) Saranno esenti dalle pene ec. Quest' articolo non si applica se non a' complotti e misfatti compresi nel primo capitolo del presente titolo; ma gli articoli 138 e 144 contengono una simile disposizione applicabile a' misfatti, contraffazione dei sigilli dello Stato, biglietti falsi della Banca ec.
- (2) Vigilanza speciale ec. (Ved. l'articolo 11. e la nota,)

112. Qualunque altra persona colpevole dei fatti indicati nel precedente articolo sarà punita con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con la interdizione del diritto di dar voto, e di esser eligibile per cinque anni almeno e dieci al più.

# (1) La carcere ec. (Ved. gli artic. 40. 41. e 42.

113. Qualunque cittadino che avrà nelle elezioni comprato o venduto un voto, per qualsivoglia prezzo, sarà punito con la interdizione dei diritti di cittadino, e di qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.

Il compratore e il venditore del voto saranno condannati in oltre ciascono :.d una ammenda doppia del valore delle cose ricevute o promesse.

(1) Interdizione ec. (Ved l'artic. 42.) Ammende; (Ved l'artic. 52. e la nota.)

## Sezione II.

#### Attentati alla libertà.

114. Quando un funzionario pubblico, un agente, o un impiegato del Governo avrà ordinato o eseguito qualche atto arbitrario, e attentatorio o alla libertà individuale, o ai diritti civici di uno o più cittadini, o alle costituzioni dell'Impero, sarà condannato alla pena della degradazione civica.

Se peraltro giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per oggetti di loro incombenza, e sopra i quali era ad essi dovuta obbedienza gerarchica, sara esente dalla pena, che in tal caso si applichera soltanto ai superiori che

avranno dato l'ordine.

- (1) Degradazione civica. (Vedi gli arricoli 34. 341. e la nota.)
  - precedente sono stati mentovati nell'articolo precedente sono stati ordinati o eseguiti da un ministro, e so, dopo gli inviti dei quali trattasi negli articoli 63 e 67. del scuatus-consulto del 28, Fiorile anno XII., egli ha ricusato o trascurato di far riparare questi atti nei termini fissati dal detto senatus-consulto, sarà punito col hando.
- (1) Bando o eșilio (Ved gli artic. 32.48.116. e le note.)
  - a 16. Se i ministri prevenuti di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alle Costituzioni, pretendono che la firma ad essi objettata è stata a loro carpita, saranno obbligati, nel far cessar l'atto di denunziar colui che essi dichiareranno autore dell' inganno; diversamente saranno personalmente processati.
- (1) Sorpresa. In generale i funzionarje le altre persone delle quali fosse stata sorpresa la firma con alcuni strattagemmi appiè di un atto suscettibile di eccezione, sarebbero nel caso di essere assoluti dalla pena, perche secondo lo spirito della nostra legislazione criminale quello che non ha partecipato a un misfatto o a un delitto se non per ignoranza, senza volontà nè intenzione, non è assolutamente reo; articolo 59) tuttavia per fare ammettere questa scusa, bisognerebbe, che la firma facesse vedere in qualche maniera la prova della sorpresa; cosa però, che non la dispenserebbe dall'esser sottoposta al giudizio; mentre nell'ipotesi di quest'articolo, sembra, che la semplice as-

serzione del Ministro possa bastare per discolperlo, purchè faccia cessar l'atto, endenunzi immediatamente l'autore della sorpresa.

- 117. I danni e interessi che poressero esser dovnti per causa degli attentati dichiarati nell' articolo 114., saranno dinandati o nel processo criminale, o in via civile, e saranno regolati avuto riguardo alle persone, alle circostanze, e al pregiudizio sofferto; senza che in qualunque caso, e qualunque sia l'individuo offeso, possano i detti dannie interessi essere al disotto di 25 franchi per ciascun giorno di arresto illegale e arbitrario, e per ciascun individuo.
- (1) Vanui ed interessi. (Vedi gli artic. 1051.
  - 118. Se l'atto contrario alle costituzioni è stato fatto col mezzo di falsa sottoscrizione del nome di un ministro o di un funzionario pubblico, gli autori del falso, e quelli che ne avranno scientemente fatto uso, saranno puniti con i pubblici lavori a tempo, il di cui maximum si applicherà sempre in questo caso.
  - (1) Vedi gli artic. 15. 16 19 70. 71 72. 163. 164. e 165
    - 119. I funzionari pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiciaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale che avesse in mira di comprovare gli arresti illegali o arbitrari, o nelle case destinate alla custodia dei detenuti o in qualunque altro luogo, e che non giustificheranno di averli denunziati all'autorità superiore, saranno puniti con la degradazione civica, e obbligati per i danni ed interessi, i quali saranno regolati, com'è stabilito nell'articolo 117.

- (1) Amministrativa o giudiciaria ec. Il che comprende tutti quelli indicati nell'artic o del Codice d'instruzione. (Vedi gli artic. 615 e 616 del medesimo Godice.)
- (2) Degradazione civica. (Vedi l'artic, 34. del presente Codice e la nota.)

120. I custodi e carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia, o di pena che
avranno ricevuto un prigioniero senza mandato
o senteuza, o senza ordine provisorio del Governo; quelli che lo avranno ritenuto, o ricusato di esibirlo all'ufficiale di polizia, o al latoro
de' di lui ordini, senza giustificarne un divieto
del procuratore imperiale o del giudice; quelli
che avranno ricusato di mostrare i loro registri
all'ufficiale di polizia, saranno, come colpevoli di arresto arbitrario, puniti con prigionia di
sei mesi almeno e due anni al più, e con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) I custodi ec. (Vedi gli artic. 609 e 618 del Codice d'instruzione e gli artic. 40. 41 e 52. del presente Codice e le note.)

121 Sarà, come colpevole di prevaricazione, punito con la degradazione civica qualunque ufficiale di polizia giudiciaria, procurator generale o imperiale, sostituto, o giudice, che avrà provocata, resa o firmata una sentenza, un ordine o un mandato tendente alla inquisizione personale o all'accusa, o di un ministro, o di un membro del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni; o che, fuori del caso di delitto flagrante, o di clamor pubblico, avrà, senza le medesime autorizzazioni, dato o firmato l'ordine o il mandato di catturare o

69

arrestare uno o più ministri, o membri del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo.

(1) Come rei di essersi lasciati corrompere ec. (Ved. gli articoli 40. 91. 484 e seg. del Codice d'instruzione, e le note unitamente agliartic. 34. 168. e seg. del presente Conice.

122. Saranno e gualmente puniti con la degradazione civica i procuratori generali o imperiali; i loro sostituti, giudici o ufficiali pubblici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi destinati dal Governo, o dalla pubblica amministrazione, o che avranno tratto un cittadino avanti una corte d'assise o una corte speciale, senza che ei sia stato per lo innanzi posto legalmente in accusa.

Ved. l'artic. 34. del presente Codice e gli artic 271. 615. 616. del Cod. d'instruzione e le note.

#### SEZIONE III.

## Coalizione (1) tra i Funzionary.

- 123. Qualunque intrapresa di misure contrarie alle leggi, instituita, o mediante riunione di
  individui o corpi depositari di qualche parte
  della pubblica autorità, o per mezzo di deputazione o corrispondenza tra essi, sarà punita con
  prigionia di due mesi almeno e di sei al più, contro ciascun colpevole, che potrà inoltre esser
  condannato alla interdizione dei diritti civici,
  e da ogni impiego pubblico per dieci anni al più.
- (1) Sarà punito ec. Ben inteso che è per mezzo della polizia correzionale (Ved gli artic 40.
  - (1) Si è adottato questo termine per mancanza di equivalente,

41. 42. e le note ) Affinchè vi sia luogo alle procedure, bisogna, che vi sia un concertato di misure contratie ade leggi.

124. Se con uno dei mezzi se pra indicati sono state concertate intraprese contro la esecuzion delle leggi o contro gli ordini del Governo, la pena sarà il bando.

Se un tal accordo ha avuto luogo tra le autorità civili, ed i corpi militari o loro capi, coloro che ne saranno gli antori o provocatori saranno puniti colla deportazione; gli altri colpevoli sa-

ranno banditi.

- (1) Bando o esilio. (Ved. gli artic 32. 48. e le note.)
- (2) Deportazione. (Ved l'artic 17.)

125. Nel caso che questo accordo avesse avuto in mira, o prodotto una trama attentatoria
alla sicurezza interna dello stato; i colpevoli
saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati.

(1) Nel caso ec (Ved. gli arric 7 12 86 e seg. fino e compreso l'artic 108, e le note)

126. Saranno colpeveli di prevaricazione, e

puniti con la degradazione civica

I funzionari pubblici che avranno, con deliberazione, decretato di dar dimissioni l'oggetto delle quali, o l'effetto fosse impedire, o sospendere o l'amministrazione della giustizia, o l'esecuzione di un disimpegno pubblico qualunque.

(1) Essersi lasciati corrompere ec. (Ved. gli artic. 34. 166 e le note.)

#### SEZIONE IV.

## Usurpazioni delle autorità amministrative e giudiciarie.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e

puniti con la degradazione civica,

1.º I giudici, procuratori generali o imperiali, o loro sostituti, gli ufficiali di polizia che si saranno intrusi nell'esercizio del potere legislativo, o per mezzo di regolamenti contenenti disposizioni legislative, o arrestando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, o deliberando se debbano o no esser pubblicate o esc-

guite le leggi:

- 2.º I giudici, procuratori generali o imperiali o loro sostituti, gli ufficiali di polizia giudiciaria, che avessero ecceduto il loro potere, intrudendosi nelle materie attribuite alle autorità amministrative, o facendo regolamenti intorno a queste materie, o impedendo l'esecuzioni degli ordini emanati dall'amministrazione; o che, avendo permesso o ordinato di citare gli amministratori a motivo dell'esecuzioi delle loro funzioni, avessero persistito nell'esecuzione dele loro sentenze o decreti, non ostante la nullità pronunziatane, o la notificazione ad essi fatta del conflitto di poteri.
- (1) Degradazione civica ec (Ved il surriferito artic. 34 ed insieme le note sugli artic. 91, 137 del Cod d'instruzione, gli artic. 403. e seg del medesimo Codice)
  - 128. I giudici, che malgrado la avocazione formalmente fatta dalla autorità amministrativa di un affare avanti di essa introdotto avranno ciò non ostante proceduto alla sentenza prima della decisione della autorità superiore, sa-

ranno puniti ciascuno con un'ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

Agli ufficiali del ministero pubblico, che avranno richiesto mandati, o date conclusioni per la detta sentenza, sarà inflitta la medesima pena.

(Ved. l'artic. 383. e seg. del Cod. d'instruzione.)

129. La pena sarà un'ammenda di duecento franchi almeno e cinquecento al più, contro qualunque giudice, che malgrado un reclamo legale delle parti interessate o dell'autorità amministrativa, avrà, senza autorizazion del Governo, reso decreti, o dati ordini contro i di lui agenti o impiegati imputati di misfatti o delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

La stessa pena si applicherà agli ufficiali del pubblico ministero, o di pelizia, che avranno

richieste le dette ordinanze, o mandati.

(Ved la nota 3. agli artic. 91. del Cod. d'instruzione, l'artic. 483. e seg. del medesimo Codice.)

130. I prefetti, sotto-prefetti, maires, ed altri amministratori che si saranno intrusi nell'esercizio del potere legislativo, come è espresso al n. 1º dell'articolo 127, o che si saranno ingeriti in emanare decreti generali tendenti a intimare ordini o proibizioni qualunque a qualche corte o tribunale, saranno puniti con la degradazione civica.

- (i) Degradazione civica. (Ved. l'artic 34 e la nota.)
  - 131. Allorchè questi amministratori usurperanno le funzioni giudiciarie, ingerendosi in decidere su i diritti e interessi privati di competenza dei tribunali, e che malgrado il recla-

mo delle parti o di una di esse, avranno nonostante deciso l'affare prima che l'autorità superiore abbia pronunziato, saranno puniti con un'ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

(Ved. la nota sull' artic. 91. del Cod. d'instruzione e gli artic. 32. 33. 34. 35. del presente.

#### CAPITOLO TERZO

Misfatti e delitti contro la quiete pubblica.

## SEZIONE PRIMA

## Del falso.

Il missatto della salsificazione ha dei caratteri estremamente diversificati, come si è di già satto osservare nelle note sul capit 1. tit. 4 lib 2 del Godice d'instruzione criminale; attesochè può commettersi con satti scritti e parole.

Con fatti; contraffacendo e alterando la moneta; facendo circolare la moneta contraffatta o alterata; contraffacendo o falsificando il sigillo, i bolli, i martelli, i ponzoni dello stato, i biglietti della Banca o altri effetti che si danno fuori dal pubblico tesoro, i bolli o sigilli di egni e qualunque autorità, o di mo stabilimento di Banca di commercio, oppure commettendo altri atti specificati negli artic. 132 e seg del Codice dei delitti e delle pene fino e compreso l'artic. 144.

Con iscritti, tanto fabbricando degli atti falsi autentici o con firma, privata apponendovi delle false sottoscrizioni, alterando gli atti le scritture o sottoscrizioni, con supposizioni di persone, addizioni e interlineazioni nela carattere ed altri fatti compresi negli articoli 145. e seg del medesimo Codice fino e com-

preso l'artic. 102.

Con parale, facendo delle false deposizioni, tanto in materia criminale correzionale e di polizia, quanto in materia civile, e prestando un giuramento falso, come nei casi degli artic 36.362.363.364.365.366. del medesimo Godice

Queste tre classi di falsità si suddividono in diverse specie che non erano state ben distinte nel Godice del 1791; il nuovo Godice penale fissando le degradazioni di questo misfatto, ha calcolate le pene sopra una scala molto più estesa, e per far ben conoscere lo spirito di questa parte importante della nuova legislazione, riporteremo il discorso dell'oratore, che ha presentato al Corpo Legislativo il primo titolo del terzo libro.

Dopo aver fatto osservare, che la falsità occupa il primo grado tra i misfatti e delitti contro la pubblica quiete, perchè va a ledere più specialmente il corpo dello stato, e de particolari (il che si applica principalmente alla falsità della prima classe) il predetto oratore

del Coverno così proseguì:

" Non si può pronunziare questa parola falsità, senza pensare a prima vista alla moneta fatsa a motivo della gravità di questo misfatto e dello sbigottimento, che sparge nella società.

, Se l'Assemblea costituente ridusse a' fer-

ri la pena di questo misfatto, fino a quel tempo punito con la morte si sà, che questa beneficenza filantropica non fu punto felice, e che non passò lungo tempo, che bisognò ristabilire la pena capitale.,

"Il nostro progetto ha mantenuta questa pena, e vi ha assoggettati ugualmente quelli, che contresfanno o alterano monete d'oro o d'argento, che hanno un corso legale nell' Impero e quelli che le distribuiscono, l'espon-

gano o le introdu ono in Francia.

.. Questa disposizione aveva a prima vista spaventati alcuni spiriti, (\*) i quali avrebbero desiderato, che fosse stabilita una distinzione tra il distributore e il fabbricatore; ma qualunque inquietudine su tal proposito era vana, perche da un lato il distributore, che in gnora la falsità della cosa non commette verun misfatto ne delitto; e dall'altro canto quelli, che hanno messe in circolazione delle monete, che sape ano esser false, ma avevano ricevute per buone, non sono punite se non con una sempliee ammenda, attesochè la legge deve compatire la loro situazione, e non vede in essi, se non dei disgraziati, che cercano di far ridondare sulla massa la perdita di cui erano personalmente minacciati . . .

, Giò presupposto, chi sarà quel distributore o introduttore che conoscendo la falsità delle monete, non abbia per lui la scusa di averle ricevute per buone? Masarà egli il fattore e l'agente volontario, ed in conseguen-

<sup>(\*)</sup> Ved Osservazioni di alcune Corti consultate sul progetto del Codice penale.

za il complice del fabbricatore? In questo solo caso dovrà subire la medesima pena.,

" Tuttavia questa pena sì grave sarà ella applicata a qualunque specie di moneta falsa, a quella plateale, o di rame per esempio, ed alle monete estere? Il valore intrinseco delle prime non cagiona il medesimo grado di apprensione, ed il valore puramente commerciale delle seconde, ne rende parimente la circolazione meno pericolosa per la moltitudine, che il più delle volte non conosce punto le cifre monetarie. e dall'altro canto non è obbligata a riceverle; la pena capitale non sarà duoque applicata a queste due classi di monete false, ed i rei saranno sufficientemente puniti con i lavori forzati.

,, Inoltre, il misfatto di moneta falsa, senza essere precisamente della categoria di quel· lì, che sono diretti contro la sicurezza dello stato, ha con i medesimi non pochi rapporti,

,, Voi non rimarrete punto dunque o Signoristupefatti di vedere applicare a questo misfatto e la remissione della pena in caso di rivelazione, e la pena della taciturnità come misfatto di stato. Il supremo interesse, che ha la società di allontanare o far cessare un flagello di tal natura, rende una tale applicazione legittima e necessaria,,

,, Voi non resterete nemmeno stupefatti di trovarvi la confiscazione unita alla perdita capitale: Le perd te dello staro, si è espresso un oratore nei casi stessi di cui ora si tratta, (\*)

<sup>(\*)</sup> Ved il discorso preliminare del Sig. Target sul Cod, che disopra abbiamo ripertato.

possono essere immense, esse sono vaghe ed inealcolabili; ed è perciò, che a titolo di danni, ed interessi, è giusto e necessario, che sieno compensati con la coi fiscazione generale de' beni del condannato.,

,, Da un altro canto ciò resta giustificato dalla nostra legislazione attuale, e da una spic-

gazione molto semplice.,,

, Nei misfatti o delitti ordinari, dove non vi sono se non poche parti lese, e dove la misura del danno è nota o suscertibile di esserlo, le indennizzazioni civili bastano a tuttociò, che riguarda l'interesse privato; ma può esser forse l istessa cosa quando il danno è sparso su migliaja e migliaja di persone? E se il frutto del misfatto, deve, in mancanza delle parti civili, passare necessariamente dalle mani del reo a quelle de' suoi figli, non sarebbe ella una specie di connivenza e preferenza accordata ai monetari falsi su tutti gli altri malfattori?

" Adottando la confiscazione in questo caso, voi ravviserete facilmente o Signori, che essa non ha punto l'odioso oggetto di spogliare le famiglie, ma solo l'unica veduta, di non gratificarie con le spoglie degli altri. La giustizia e l'interesse dello stato reclamano questa disposizione,

,, Voi troverete senza dubbio ugualmente giusto e convenevole, che le medesime regole e le medesime pene sieno applicabili agli effetti, che si danno fuori dal pubblico tesoro col suo bollo, e la higlietti della banca che hanno tanta affinità con la moneta istessa del-

fa quale sono in qualche maniera il supplemento e di cui fanco le veci...

"Ma se la pena capitale conviene a tali misfatti . e può essere applicata ancora alla contraffazione de' sigilli dello stato, alcune pene inferiori dovranno essere pro unziate contro la contraffazione degli altri sigilli, bolli, punzoni e cifre, class ficando queste pene secondo l'importanza del destino che avea l'instrumento contraffatto . ..

" Si è parimente distinta la fabbricazione di un bollo falsifi ato col filso uso di un bollo vero. Questa disposizione mancava nella

nostra legislazione ,,

,, Fin qui Signori nelle diverse specie di falsità delle quali si è data l'analisi è lo stato, o il corpo sociale, che ne è principalmente attaccato o le o; nella f. Isità applicata nelle scritture pubbliche o private, l'interesse individuale fa una maggior figura, e forse si sarebbe ciò potuto remettere al capitolo dei mesfatti contra i privati, se non si fosse creduto nocivo il dividere questa materia. ..

.. La falsità nelle scritture è materiale quando si è operata con false sotroscrizioni alterazione o interlineazione del carattere di scritto, oppure con la supposizione delle persone. Ma vi è ugualmente un' altra specie di falsità meno facile a caratterizzarsi, e che ha luogo quando un pubblico uffiziale scrive delle convenzioni diverse da quelle che gli sono state ordinate o dettate, ed attesta come veridici dei fatti falsi. o come confessati dei fatti che non lo sono . ..

,, Non ostante bisogna guardarsi dal considerare come un misfatto ciò che forse non è se non un mal'inteso o uno shaglio. Quello, che stende un atto può aver mal capita la volontà delle parti, ed in conseguenza non esser reo; lo sarà solo, quando secon lo i termini del progetto, avrà fraudotentemente suaturata la sostanza e le circostanze dell'atto. Dopo questo carattere non vi resta niente che possa atterrire l'innocenza.,

,, La faisità nelle scritture private sarà punita con la reclusione, e la falsità nelle scritture pubbliche con i lavori forzati; ma in quest' ultima specie di falsità, se la pena non è, che temporaria a riguardo del semplice pare ticolare contraffattore di scritture autentiche, sarà perpetua per il pubblico uffiziale, che commettesse questo misfatto, stante che è doppiamente coipevole avendo tradita la pubblica fede dovuta al suo carattere.

commercio e della Banca, hanno meritata una special menzione, senza la quale sarebbero rimaste confuse con le scritture private. Il sommo favore dovuto al commercio ha dato luogo di mettere al livello simili falsità con quel-

le commesse sulle pubbliche scritture,,

" Ma evvi ancora un altra specie di falsità, che nel silenzio delle leggi, ha sovente imbarazzati i tribunali ed è la falsità commessa sui passaporti, fogli di rotta e certificati.,

", Senza dubbio sarebbe un offendere la giustizia, l'assomigliare la contraffazione di un passaporto a quella di una lettera di cambio,

o la fabbricazione di un attestato di malattia, a quella di una obbligazione creata a proprio

vantaggio e a danno di un terzo.,,

,, Le pene di Polizia correzionale possono bastare ordinariamente per la repressione de' passaporti falsificati, quando però non vi sieno de' pubblici uffiziali, che abbiano partecipato a questa contraffazione, attesoche sono più rei dei semplici particolari qualora abusano in tal guisa dell'autorità che è stata loro affidata,

"Le medesime vedute sono sembrate applicabili a fogli di rotta falsificati, prendendosi ino tre in considerazione la lesione, che viene a soffrire il pubblico erario dal pagamento di somme indebite, perche allora evvi il furto unito alla falsità, qual furto è

soggetto a una maggior pena.,,

,, Relativamente agli attestati di malattie o infermità fabbricati ad oggetto di liberare qualcheduno da un pubblico servizio oppure se si tratta di attestati di povertà o buona condotta, fabbricati per procurare alla persona, che vi è indicata o che ne è munita, dei sussidj, del credito o degl' impieghi; un tal delitto è parso solo degno di pene di polizia correzionale; ma si è procurato di evitare di confondere con gli attestati di questa quelli che hanno per oggetto il farsi dare o pagare delle somme dovute a un terzo, mentre in tal caso deve essere pronunziata l'ordinaria pena della falsità. Negli atti da noi descritti facea di mestieri il classificare non solamente quelli che sono materialmente

falsi; ma quelli ancora, che veri nella loro origine fossero stati alterati per servire ad al-

tre persone. ,,

"Il progetto prevede ed abbraccia tutte queste differenti specie; per il che vi è mow tivo di sperare, che resteranno con maggio re efficacia represse, con disposizioni meglio adattate al carattere particolare di ciascheduna di essa.,

", Alcune disposizioni comuni a tutte le classi o specie di falsità terminano questa

parte del progetto.,,

", In tal guisa l'uso di una carta falsa, essendo ovunque punito come la falsificazione medesima, conveniva dissipare tutte le inquietudini, esprimendo, che questo terribile anatema non riguarda se non quelli che

hanno avuta notizia della falsità. ..

,, Il bollo rare volte applicabile a delle pene temporarie, verrà pronunziato contro qualunque falsario condannato ai lavori forzati per un dato tempo o alla reclusione. Tale è lo stato attuale della legislazione e sarebbe stato assai difficile il cangiarlo per un misfatto che arreca tauto disturbo alla società, e i di cui autori non si può bastantemente mai bene indicare.

,, Finalmente in tutti i casi ne'quali la falsità non meriterà nè la pena capitale nè la confiscazione generale, un ammenda verrà unita a quella pena, che sarà pronunziata: E' ragionevole ed utile (\*), che i misfatti, che Tomo IV.

<sup>(8)</sup> Ved. il discerso del Sig. Target.

hanno per principio una vile cupidigia sieno repressi con della condanne, che attacchino ed affl gghino quella passione medesima da cui sono stati inspirati.,

## SI.

#### Falsa moneta.

- 132. Chinnque avrà contraffatte o alterate le monete d'oro o d'argento aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione sul territorio francese, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.
- (1) Sarà punito con la morte ec. (Ved. gli artic. 7. 12. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 163. e le note, unitamente all'eccezioni ammesse dagli artic. 64. 66. 67.
  - 133. Chi avrà contraffatte o alterate le monete di billone, o di rame aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio francese, sarà punito con la pena dei pubblici lavori a vita.
- (1) Lavori forzati a vita. (Ved. gli artic. 15. 16 18. 64. 56. 67. 70. 71. 72. 136. e seg. 163. 164. e le note.)
- (2) Plateale (Billon.) Risogna intendere con questo termine la moneta di rame puro o di rame mischiato con un poco d'argento, vale a dire quando l'argento è minore di sei depari o di cinquecento millesimi di metallo fi-

- no. Le monete di 15. 0 30. soldi francesi non possono essere considerate plateali (o Billon) perche sono al titolo di 7. denari e 22. grani, e le monete di uno o due franchi lo sono meno ancora.
  - 134. Qualunque individuo che avrà contraffatte o alterate in Francia monete estere, o contribuito all' emissione, spaccio, o introduzione in Francia di monete estere contraffatte o alterate sarà punito colla pena dei pubblici layori a tempo.
- (1) Lavori forzati per un dato tempo. (Ved. gli artic. 16. 19. 70. 71. 72.; unitamente all'eccezioni risultanti dagli artic. 64. 66. 67. 135. e seg. 163. 164. 165.)
  - 135. La complicità annunziata negli articoli precedenti non si applica a coloro, che avendo ricevute per buone monete contraffatte o alterate le hanno rimesse in circolo. Ciò non ostante chi avrà fatto uso delle dette monete, dopo averne riconosciuti o fatti riconoscere i vizi, sarà punito con una ammenda maggiore tre volte almeno, o sei al più della somma rappresentata dalle monete ch' egli avrà rimesse in circolo; senza che questa ammenda possa mai esser minore di sedici franchi.
- (1) Quelli, che avendo ricevute per buone ec. Di due cose, una. O quello, che le ha ricevute per buone, le mette in circolazione senza averne verificata o fatta verificare la falsità; in questo caso si presume essere di buona fede e non viè luogo ad imputarli verun misfatto ne delitto, o non le da fuori se non dopo averle verificate o fatte verificare, ed allora vi è la

cattiva fede dal canto suo ed in conseguenza il delitto. Non ostante non sarà punito se non con un ammenda attesochè, disse l'oratore del Governo, la legge deve compatire la sua situazione e non vedere in lui, che un disgraziato, che procura di rigettare sulla massa una perdita da cui era minacciato.,

136. Quelli che avranno avuto notizia d' un fabbrica o di un deposito di monete d'oro d'argento, di billione o di rame aventi corso legale in Francia, contraffatte o alterate, e che dentro ventiquattro ore non avranno rivelato ciò che ne sanno alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, ancorche fossero riconosciuti esenti da ogni sorta di complicità, saranno puniti, per causa soltanto di non rivelazione, con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

## (1) (Ved. gli articoli 41. 42. 103 107.)

137. Sono peraltro eccettuati dalla disposizion precedente, gli ascendenti, e discendenti, i conjugi, anche separati per divorzio, i fratelli e sorelle dei rei, e i loro affini negli stessi gradi.

(Ved. gli articoli 103. 107. del Codice d'instruzione.)

138. Le persone colpevoli dei missatti mentovati negli articoli 132. e 133. saranno esenti da ogni pena, se prima della consumazione di questi missatti, e innanzi qualunque procedura, ne avran data cognizione, e rivelati gli autori alle autorità costituite, o se, anche dopo la procedura incominciata, hanno procurato l'arresto degli altri colpevoli.

Potranno però essere sottoposte, a vita o a tempo, alla vigilanza speciale dell'alta polizía. (1) Ved l'articolo 108. e la nota. Vigilanza (Ved. l'art. 11.)

## §. 11.

Falsificazione dei sigilli dello Stato, dei biglietti di banca, degli effetti pubblici e dei Ponzoni Bolli, e Marchi.

139. Coloro che avranno falsificato il sigillo dello Stato, o fatto uso del sigillo falsificato, Coloro che avranno contraffatti o falsificati effetti emessi dal pubblico tesoro con il suo bollo, o biglietti di banche autorizzate dalla legge o che avranno fatto uso di questi effetti o biglietti contraffatti o falsificati, o che gli avranno introdotti nell' estensione del territorio francese.

Saranno puniti colla morte, e i loro beni

saran confiscati.

(i) Saranno puniti con la morte ec. (Ved. gli articoli 7. 12. 64. 66. 67. 136. 137. 138 142, 144. 163. e le note.)

140. Coloro che avranno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato, che servono al marco nelle foreste, o il ponzone o ponzoni destinati al marco dell'oro e dell'argento, o che avranno fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli, o ponsoni falsificati o contraffatti, saranno puniti con i lavori pubblici a tempo il di cui maximum si applicherà sempre in questo caso.

(1) Lavori forzati per un dato tempo. ) Ved. gli articoli 16. 19 64. 66. 67. 70. 71. 72. 163. 164. 165.

141. Sarà punito colla reclusione chiunque essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli, o ponzoni destinatia qualcuno degli oggetti specificati nell'articolo 140, ne avrà fatto un' applicazione o uso pregiudicievole ai diritti o interessi dello Stato.

(1) Reclusione. Ved. gli articoli 21.64.66.67. 163.164 165.)

142. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad apporsi in nome del Governo alle diverse specie di derrateo merci, o che avranno

fatto uso di questi falsi marchi;

Quelli che avranno contraffatto il sigillo, bollo o marco di un'autorità qualunque o di uno stabilimento particolare di banca, o di commercio, o che avranno fatto uso di sigilli, bolli, o marchi falsificati;

Saranno puniti colla reclusione.

- (1) Reclusione. (Ved. gli articoli 21, 64, 66, 67, 163, 164, 165.
  - 143. Sarà punito colla gogna chiunque, es-sendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, o marchi destinati a qualcuno degli oggetti specificati nell'articolo 141. ne avrà fatta applicazione o uso in pregiudizio dei diritti o interessi dello Stato, o di ma autorità qualunque, o anche di un stabilimento particolare.
- (1) Esposizione alla berlina (Ved. gli articoli 22. 24. 64. 66. 67. 163 164)
  - 144. Le disposizioni degli articoli 136, 137, e 138 sono applicabili ai misfatti dei quali si parla nell'articolo 139.

#### 6. 111.

Del falso nei documenti pubblici o autentici; o di commercio o di banca.

145. Ogni funzionario, o pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni avra commesso un falso,

O con false firme,

O con alterazione di atti, scritture, o firme

O con supposizione di persone,

O con scritture fatte o inscrite sui registri e altri atti pubblici dopo la loro terminazione, o chiusura,

Sarà punito con i pubblici lavori a vita.

- (1) Lavori forzati a vita (Ved. gli articoli 15. 04. 70. 71. 72. 164 e le note sul titolo 4 lib 2. del Codice d'instruzione pag. 411. e seg.)
  - 146. Sara egualmente punito con i pubblici lavori a vita qualunque funzionario o pubblico officiale che stendendo gli atti del suo ministero ne avrà maliziosamente alterata la sostanza o le circostanze, o serivendo patti diversi dagli indicati o dettati dalle parti, o dichiarando veri fatti falsi, o dichiarando confessati, fatti che non fossero tali.
- (1) Fraudolentemente. (Ved sui caratteri del misfatto di falsità sopra un documento in iscritto, il passaggio del discorso degli Oratori del Governo ultimamente riportato come pure la nota sull'articolo 4. lib 2 del Codice d'instruzione.)
  - t47. Sara punita con i pubblici lavori a tentpo qualunque altra persona, che abbia com-

messo un falso in scrittura autentica e pubblica, o in scrittura di commercio o di banca,

O con falsificazione o alterazione di scrittu-

re o firme,

O fabbricando convenzioni, disposizioni, obbligazioni o discarichi, o inserendoli posteriormente in questi atti,

O con aggiunta o alterazione di clausule, dichiarazioni o fatti, che doveano esser rice-

vuti o comprovati negli atti stessi.

(1) Lavori forzati per un dato tempo (Ved. gli articoli 15. 16. 19. 64 66. 67. 70. 71. 72. 118. 164. 165 ) La specie di falsità i di cui carate teri sono determinati dall'articolo 146, chiamata falsità intellettuale, non sembrava, che fosse compresa ne in quest'articolo ne nell' articolo 150.; dimodochè i funzionari ed uffiziali pubblici sembravano i soli contro i quali potesse esser diretta un accusa principale per falsità intellettuale, nel caso del suddetto articolo 146. Frattanto, se una persona si fosse resa complice, ne' termini del surriportato articolo 50 del funzionario o pubblico uffiziale incolpato del misfatto accennato nell' articolo 146 non vi è dubbio, che non si potesse procedere contro quest'altra persona e punirla relativamente alla sua complicità. Tuttavia non potrebbe esser punita se non con una delle pene pronunziate nell'art. 147. o dall'art. 150. e non con quella stabilita dall' art 146, che non può essere inflitta, se non al funzionario o pubblico uffiziale, sempre riputato in tal caso molto più reo de' semplici particolari suoi complici, perchè non solamente trasgredisce le leggi comuni agli uni ed

agli altri, ma trasgredisce eziandio la fede dovuta al suo carattere.

- 148. In tutti i casi espressi nel presente paragrafo, chi avrà fatto uso degli atti falsi sarà punito con i pubblici lavori a tempo.
- (1) Lavori furzati per un dato tempo. (Ved. gli articoli 16. 19. 64 66 67. 70. 71. 72. 163. 164 165. e le note.)
  - 149. Sono eccettuati dalle disposizioni surriferite i falsi commessi nei passaporti, e carte di rotta, sui quali sarà particolarmente stabilito in appresso.
- (1) Quì appresso. (Ved. gli articoli 153 e seg. fino a tutto l'art. 158.)

#### S. IV.

## Del falso nella scrittura privata.

- 150. Qualunque individuo che avrà in una dei modi espressi nell'articolo 147. commesso un falso in scrittura privata sarà punito colla reclusione.
- (1) Reclusione. (Ved.gli articoli 21.64.66.67 163.164 165. e la note sul tit. 4. seconda parte del Codice d'instruzione).
  - 151. Sarà punito colla medesima pena quegli che avrà fatto uso del documento falso.
- (1) Reclusione (Ved. gli articoli 21. 64. 66. 67. 163. 164. 465. e le note.)
  - 152. Sono eccettuati dalle antecedenti disposizioni i certificati falsi, della specie della quale si parlerà in appresso.

(1) Qui appresso. (Ved. gli articoli 159 160. 161. 162.)

## S. V.

Del falso commesso nei passaporti, carte di rotta, e certificati.

153 Chiunque fabbricherà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero in origine, o farà uso di un passaporto fabbricato o falsificato, sarà punito con prigionia di un anno almeno, e di cinque al più.

(1) Carcerazione ec. (Ved. gli articoli 40, 41. 64, 163. 164. 281. 463.)

154. Chiunque in un passaporto prenderà un nome supposto, sarà punito con prigionia di tre

mesi almeno e di un anno al più.

I locandieri ed albergatori che scientemente inscriveranno su i loro registri, sotto nomi falsi o supposti, le persone che alloggiano, saranno puniti con prigionia disei giorni almeno e di un mese al più.

- (1) Carcerazione ec. (Ved gli articoli 40. 41. 64. 163. 164. 281. 463.)
  - 155. Gli ufficiali pubblici che rilascieranne un passaporto a un individuo che non conosceranno personalmente, senza aver fatto attestare i suoi nomi e qualità da due cittadini a loro cogniti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e di sei al più.

Se l'ufficiale pubblico informato della supposizione di nome, ha nonostante rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito

col bando.

(1) Carcerazione ec. (Ved. gli articoli 40. 41. 164. 463.)

(2) Bando o esilio ec. (Ved. gli articoli 32.46.

156. Chiunque fabbricherà una carta di rotta falsa, o falsificherà una carta di rotta vera in origine, o farà uso di una carta di rotta fabbricata o falsificata, sarà punito, cioè,

Con una prigionia di un anno almeno o di cinque anni al più, se la falsa carta di rotta ha avuto soltanto in mira di eludere la vigilanza

della pubblica autorità.

Col bando, se il tesoro pubblico ha pagato al latore della falsa carta, per spese di rotta, una somma che non gli era dovuta, o che eccedeva quella a cui poteva aver diritto; purchè il tutto sia però al disotto di cento franchi.

E colla reclusione, se le somme indebitamente ricevute dal latore della carta ammontano a

cento franchi, o più.

(1) Carcerazione ec. (Ved. gli articoli 40. 41. 163. 164. 463 e le note.)

(2) Bando ec. (Ved. gli articoli 32. 48. 164.

e le note.)

(3) Reclusione. ( Ved. gli articoli 21. 164. 165.)

157. Le penestabilite dall'articolo precedente saranno applicate, secondo le distinzioni ivi specificate, a qualunque persona che si sarà fatta rilasciare dall'ufficiale pubblico una carta di rotta sotto un nome supposto.

(Ved. l'articolo 281.)

158. Se l'afficiale pubblico era conscio della supposizione del nome, allorche ha rilasciato la carta, sarà punito cioè,

Nel primo caso determinato dall' articolo 156.

col bando:

Nel secondo caso dello stesso articolo, colla reclusione:

E nel terzo caso, coi lavori pubblici a tempo.

## (Ved. la nota sull'art. 156. e l'art. 19)

159. Qualunque persona che per redimer se stessa o liberarne un'altra da un servigin pubblico qualunque, fabbricherà, sotto nome di un medico, chirurgo, o altro ufficiale di sanità, un certificato di malattie o d'infermità, sarà punita con prigionia di due anni almeno e di cinque al più .

## (1) Carcerazione. (Ved. gli artic 40. 41. 164. 281. 463.)

160. Qualunque medico, chirurgo o altro ufficiale di sanità che, per favorir qualcano, attesterà falsamente l'esistenza di malattie o infermità capaci di esimere da un servizio pubblico, sarà punito con prigionia non minore di due anni, ne maggiore di cinque.

Se vi è stato indotto da doni o promesse, sara punito col bando; i corruttori saranno in questo caso puniti con la pena medesima.

## (1) Carcerazione. (Ved. gli articoli 40. 41 164.) Bando o esilio (Ved. gli articoli 32. 48.)

161. Chiunque fabbrichera, sotto nome di un funzionario o ufficiale pubblico, un certificato di buena condotta, povertà, o altre circostanze atte à richiamare la beneficenza del Governo o dei particolari sulla persona indicativi, ed a procurarli impieghi, crediti o soccorsi, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più.

La stessa pena sarà applicata; 1. a quegli che falsificherà un certificato di questa specie, vero in origine, per appropriarlo a una persona diversa da quella a cui è stato primitivamente rilasciato; 2. a qualunque individuo che si sarà servito del certificato in tal modo fabbricato o falsificato.

- (1) Carcerazione. (Ved. gli articoli 40. 41. 161. 164. 281. 463.)
  - 162. I certificati falsi di qualunque altra specie, e dai quali potesse ridondarne danno ai terzi, o pregiudizio al pubblico tesoro, saranno puniti, a norma dei casi, secondo le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. della presente sezione.

(Ved. gli articeli 145. fino a tutto il 151. e le note)

## Disposizioni comuni.

- 163. L'applicazione delle pene stabilite contro coloro che hanno fatto uso di monete, biglietti, sigilli, bolli, martelli, ponzoni, marchi, e scritti falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, non avrà luogo allorche il falso non sarà stato a notizia della persona che avrà fatto uso della cosa falsa.
- (1) Non sarà stata nota. Questa disposizione conforme all'artic. 145. sezione 2 tit. 2 seconda parte del Codice penale 1791 si applica agli articoli 132. 133. 134. 139. 140. 141 142. 143. 150. 151. 153. 154. 156. 161.
  - 164. In tutti i casi, nei quali la pena di falso non è accompagnata dalla confisca dei beni, sarà pronunziata contro i colpevoli un

ammenda, che potrà nel suo maximum estendersi fino al quarto dell'utile illegittimo che il falso avrà procurato, o era destinato a procurare agli autori del delitto, ai loro compliei, o a quelli che hanno fatto uso del falso titolo. Il minimum di questa ammenda non potrà essere inferiore ai cento franchi.

(1) Un ammenda (Ved. gli art. 52. 53. 54. 55.

165. Sarà impresso il bollo a qualunque falsario condannato ai layori pubblici a tempo, o anche alla reclusione.

(1) Bollo . (Ved l'art. 20. e la nota)

#### SEZIONE SECONDA,

Della prevaricazione, e dei misfatti e delitti dei funzionarj pubblici nell' esercizio delle lore funzioni.

- 166. Qualunque misfatto commesso da un funzionario pubblico nelle sue funzioni è prevaricazione.
- (1) Prevaricazione. (Ved. gli art.. 121. 126, 127. 167. 168. 183. unitamente all' art. 383. e seg. del Codice d'instruzione e le note.
- 167. Qualunque prevaricazione per la quale la legge non destina pene più gravi, è punita colla degradazione civica.
- (1) Degradazione civica. (Ved. l'art. 34. e la nota.)
  - 168, I semplici delitti non costituiscono i funzionari pubblici in prevaricazione.

#### 6 I.

## Delle sottrazioni commesse dai depositarj pubblici.

169. Qualunque percettore, o incaricato di una percezione, depositario e qualunque persona tenuta verso il pubblico a render conto, che avra sottratti o distratti denari del pubblico o dei privati, o effetti attivi che li rappresentino, o documenti, titoli, atti, effetti mobili, che erano nelle sue mani in virtù delle sue funzioni, sara punito coi lavori pubblici a tempo, se le cose distratte sono di un valore al disopra di tremila franchi.

# (1) Lavori forzati per un dato tempo. ec. (Ved. gli articoli 15. 19. 64. 70. 71. 72. 172.)

170. Avrà egualmente luogo la pena dei lavori pubblici a tempo, qualunque sia il valore dei danari o effetti distratti o sottratti, se questo valore eguaglia o supera il terzo della riscossione o del deposito, (trattandosi di danari o effetti già ricevnti o depositati;) se eguaglia o supera quello della cauzione (trattandosi di una riscossione o di un deposito annesso a un impiego soggetto a cauzione; (o se finalmente eguaglia o supera il terzo del prodotto ordinario della riscossione d'un mese, (trattandosi di una riscossione composta di successivi pagamenti, e non soggetta a cau; zione.)

## (Ved. la nota sull' art. 169.)

171. Se il valore degli oggetti distratti o sottratti è al disotto di tre mila franchi, ed in oltre inferiore ai quantitativi espressi nell'art. precedente, la pena sarà la prigionia di due

anni almeno, e di cinque anni al più; ed il condannato sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare qualunque pubblica funzione.

(1) Carcerazione. (Ved. gli articoli 40 41. 42 172.) Si osserverà forse una mancanza di combinazione tra quest'art. e l'art. q. in quanto che l'art. 9. pare, che limiti le pene in materia correzionale all'interdizione per un dato tempo, mentre la pena stabilita dall'ultima disposizione di quest'articolo 171. può essere considerata come una vera interdizione perpetua o perdita dell' impiego. Una tal mancanza di combinazione però non può dar luogo a una difficoltà molto seria, essendo positiva la disposizione dell'art. 171. onde non dubito, che ne' casi di un tale articolo il tribunale correzionale non possa validamente dichiarare l'accusato incapace per sempre di esercitare alcuna pubblica funzione. L' istessa riflessione si applica all' art. 175.

172. Nei casi espressi nei tre articoli precedenti sarà sempre pronunziata contre il condannato un'ammenda, il di cui maximum sarà il quarto delle restituzioni ed indennizzazioni, ed il minimum il dodicesimo.

(1) Ammenda. (Ved. gli art. 10. 52. 54. 55. e e le note.)

173. Qualunque giudice, amministratore, funzionario, o ufficiale pubblico che avra distrutto, soppresso, sottratto o distratto gli atti e documenti dei quali era depositario in questa qualità o che gli saranno stati rimessi o comunicati per causa delle sue funzioni, sara punito con i lavori pubblici a tempo.

Tutti gli agenti, preposti o commessi del Governo, o dei pubblici depositari che si saranno resi colpevoli delle medesimo sottrazioni, saranno soggetti alla stessa pena.

(1) Lavori forzati per un dato tempo. (Ved. gli articoli 15. 19. 64. 70. 71. 72. 253. 254 255. e le note)

#### S. II.

Delle concussioni commesse dai funzionerj pubblici.

174. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, loro agenti o preposti, qualunque percettore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, e loro agenti o preposti, che si saranno resi colpevoli del misfatto di concussione, ordinando di ricevere o esigendo o percipendo ciò che sapevano non esser dovuto, o eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, danari o rendite, o per mercedi o provisioni, saranno puniti, cioè, i funzionari o ufficiali pubblici con la pena della reclusione, ed i loro agenti o preposti con la prigionia di due anni almeno e di cinque anni al più.

I colpevoli saranno inoltre condannati a una ammenda, il di cui maximum sarà il quarto delle restituzioni, e dei danni e interessi; ed

il minimum il dodicesimo.

(1) Reclusione. (Ved. gli articoli 21.64.) Carecerazione (Ved. gli articoli 40.41.493.) ammenda. (Ved. gli articoli 52.53.54.55.)

#### S III.

Dei delitti dei funzionari che si saranno ingeriti in affari o traffici incompatibili colla loro qualità.

175. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, o agente del Governo che, o apertamente, o con atti simulati, o per mezzo d'interposte persone, avrà preso o ricevuto un interesse qualunque negli atti, aggiudicazioni, intraprese, o amministrazioni di cui Egli ha o aveva, nel tempo dell'atto, in tutto o in parte, la gerenza o la sopraintendenza, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e sarà condannato a un'ammenda, che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto del dodicesimo.

Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace

di esercitare alcuna pubblica fanzione.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario o agente del Governo, che avra preso qualunque siasi interesse in un affare del quale egli era incaricato di ordinare il pagamento, o di farne la liquidazione.

(1) Carcerazione, ammenda, danni, interessi ec. (Ved. gli articoli 40. 41 42. 52. 53 54. 55. 171 e le note)

176. Qualunque comandante di divisioni militari, di dipartimenti, piazze e città, qualunque prefetto o sotto prefetto, che avrà nell' estensione dei luoghi nei quali ha diritto di esercitare la propria autorità, fatto apertamente, o con atti simulati, o per mezzo d'interposte persone, il commercio di grani, biade, farine, sostanze farinacee, vini o bevande, suori di quelle provenienti dai suoi propri beni, sarà punito con un'ammenda di cinquecento franchi almeno, e di dieci mila al più, e con la confisca delle derrate appartenenti a questo traffico.

(1) Ammenda. (Ved. gli articoli 52. 53. 54. 55. del presente, e la nota sull'articolo 91. del Codice d'instruzione.)

## g. 1V.

Della corruzione dei funzionarj pubblici.

177. Qualunque funzionario pubblico dell' ordine amministrativo o giudiciario, qualunque agente o preposto di una pubblica amministrazione, che avrà accettate offerte o promesse, o ricevuti doni o presenti per fare un atto della sua funzione o del suo impiego, anche ginsto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla gogna, e condannato ad un'ammenda doppia del valore delle promesse accettate, o delle cose ricevute, senza che questa ammenda possa esser minore di 200. franchi.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario, agente o preposto della qualità sopra espressa, che per offerte o promesse accettate, doni o presenti ricevuti, si sarà astenuto dal fare un atto ch'era nella

classe dei suoi doveri.

(1) Esposizione alla berlina ammenta (Ved. gli articoli 22. 24. 52. 53. 54. 55. 180. 181. e le note, unitamente alla nota 91. del Codice d'instruzione.)

178. Nel caso che la corruzione avesse per oggetto un fatto criminoso portante una pena

più grave di quella della gogna, questa pena più grave sarà applicata ai colpevoli.

179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere con violenze o minacce, corrotto o tentato di corrompere con promesse, offerte, doni o presenti, un funzionario, agente o preposto, della qualità espressa nell'articolo 177. per ottenere o una opinion favorevole, o processi verbali, stati, certificati, o valutazioni contrarie alla verità, ovvero posti, impieghi, aggindicazioni, intraprese, o altro utile qualunque, finalmente qualunque altro atto del ministero del funzionario, agente o preposto, sarà punito colla medesima pena del funzionario, agente o preposto corrotto.

Peraltro, se i tentativi di coazione o corruzione non hanno avuto effetto alcuno; gli autori di questi tentativi saranno soltanto puniti con prigionia di tre mesi almeno, e di sei mesi al più, e con un'ammenda da cento

a trecento franchi.

- (1) Tentato . (Ved. gli artic. 3. 177. 180 181.) Carcerazione ed Ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.)
  - 180. Non si restituiranno mai al corruttore le cose che egli ha date, nè il loro valore, ma saranno confiscate a vantaggio degli ospizi dei luoghi nei quali la corruzione è stata commessa,
  - 181. Se un giudice nel dar sentenza criminale, o un giurato si è lasciato corrompere, in favore o contro l'acousato, sarà punito colla reclusione, oltre l'ammenda ordinata dall'articolo 177.
- (1) Reclusione. (Ved. l'art. 21., e la nota.)

- 183. Se a motivo della corruzione n'è seguita condanna a una pena più grave di quella della reclusione, questa pena, qualunque sia, sarà applicata al giudice o giurato colpevole di corruzione.
- 183. Qualunque giudice o amministratore che si sarà deciso per parzialità in favor di una parte, o per inimicizia contro di lei, sarà colpevole di prevaricazione, e punito con la degradazione civica.
- (1) Degradazione civica. (Ved. gli artic. 34; 166. 167. e le note.)

#### §. V.

## Degli abusi d' autorità.

#### PRIMA CLASSE.

Degli abusi d'autorità contro i privati:

184. Qualunque giudice, procurator generale, o imperiale, qualunque sostituto, amministratore, o qualunque altro ufficiale di giustizia o di polizia, che si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino, fuorchè nei casi previsti dalla legge, e senza le formalità da essa presoritte, sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e di duecento al più.

- (1) Ammenda · (Ved. gli artic. 10. 52. 53. 54. 55. e le note.)
  - 185. Qualunque giudice o tribunale, amministratore od autorità amministrativa, che, sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio o di oscurità di legge, avrà negato di render la giustizia che deve alle parti, dopo esserne sta-

to richiesto, e che avrà perseverato nel suo rifiuto dopo gli avvertimenti o gli ordini dei suoi superiori, potrà essere processato, e sarà punito con un'ammenda non minore di duecento franchi, nè maggiore di cinquecento, e con l'interdizione dell'esercizio delle funzioni pubbliche per cinque anni almeno, o per venti al più.

- (1) Ammenda. (Ved. gli artic. 10. 52. 53. 54. 55.)
- (2) Interdizione. (Ved l'artic. 42. ela nota.)
  - 186. Allorchè un funzionario od ufficiale pubblico, un amministratore, un agente o un preposto del Governo o della polizia, un esecutore dei mandati di giustizia, o delle sentenze, un comandante in capo o subalterno della forza pubblica, avrà senza motivo legittimo usato o fatto usar violenza alle persone, durante l'esercizio, o a cagion dell'esercizio, delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità delle sue violenze, e accrescendo la pena secondo la regola fissata dall'articolo 198. qui appresso.
- (1) Secondo la natura e la gravità ec. (Ved. l'art. 198. 309. 310. 311.)
  - 187. Qualunque soppressione, qualunque apertura di lettere confidate alla posta, commessa o agevolata da un funzionario o da un agente del Coverno o dell'amministrazione delle poste, sarà punita con un'ammenda da sedici a trecento franchi. Al colpevole sarà inoltre interdetta qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.
- (1) Ammenda e interdizione. (Ved. gli artic. 10. 42. 52. 53. 54. 55.)

#### SECONDA CLASSE.

## Degli abusi d'autorità contro l'interesse pubblico.

188. Qualunque funzionario pubblico, agente o preposto del Governo, di qualunque grado e condizione, che avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l'azione o l'impiego della forza pubblica contro la esecuzione di una legge, o contro la riscossione di un'imposta legale, o contro l'esecuzione di un ordinanza o mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanato dall'autorità legittima, sara punito con la reclusione.

## (1) Reclusione . ( Ved. gli artic. 21. 190. 191 )

189. Se questa richiesta o quest'ordine hanno prodotto il loro effetto, la pena sarà la deportazione.

# (1) Deportazione. (Ved. gli artic. 17. 70. 71. 72. 190. 191.)

190. Le pene indicate negli articoli 188. e 189. non si applicheranno ai funzionarj o preposti che avessero agito per ordine dei loro superiori, se non in quanto quest'ordine sarà stato dato da questi per oggetti di loro giurisdizione, e sopra i quali fosse ad essi dovuta obbedienza gerarchica. In questo caso le pene sopra indicate, si applicheranno soltanto ai superiori che i primi avranno dato quest'ordine.

191. Se in sequela dei detti ordini o richieste, sopravvengono altri delitti punibili con pene più gravi di quelle espresse negli articoli 188. e 189. queste pene più gravi si ap-

plicheranno ai funzionari, agenti o preposti colpevoli di aver dati gli ordini suddetti, o fatte le suddette richieste

#### S. VI.

Di alcuni delitti relativi al modo di tener gli atti dello stato civile.

- 192. Cli ufficiali dello stato civile che avranno ioscritto i loro atti su semplici fogli volanti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno, e tre mesi al piu, e con un'ammenda da sedici a duecento franchi.
- (1) Carcerazione, ammenda (Ved gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 195.)
  - 193. Allorche per la validità di un matrimonio la legge prescrive il consenso dei genitori o altre persone, l'ufficiale dello stato civile che non si sarà assicurato della esistenza di un tal consenso, sarà punito con una ammenda da sedici a trecento franchi, e con prigionia di 6. mesi almeno e di 1. anno al più.
- (1) Carcerazione ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52 53. 54. 55. 195.)
  - 194. L'ufficiale dello stato civile sarà anche punito con un'ammenda da sedici a trecento franchi, quando abbia ricevuto prima del termine prescritto dall'articolo 228. del Codice Napoleone l'atto di matrimonio di una donna stata per l'innanzi già maritata. (1)
- (1) Ammenda. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55. 195. 340.)
- (1) Cod. Nap. art. 228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell'antecedente.

195. Le pene stabilite dagli articoli precedenti contro gli ufficiali dello stato civile, saranno ad essi applicabili, anche allorquando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata, o fosse stata nascosta; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di collusione, e senza pregiudizio pure delle altre disposizioni penali del titolo V. del libro primo del Codice Napoleone.

(1) Nel caso di collusione. Segutatamente se l'uffiziale si è lasciato sedurre. (Ved. gli artic 177. 340.)

## S. VII.

Dell' esercizio della pubblica autorità illegalmente anticipato o prolungato.

- 196. Qualunque funzionario pubblico, che sarà entrato in esereizio delle sue funzioni senza aver prestato il giuramento, potrà esser processato, e punito con un'ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.
- (1) Ammenda. (Ved. gli articoli 52. 53. 54. 55.) In tal guisa la prestazione del giuramento costituisce la vera istallazione, e conferisce al pubblico funzionario il carattere del suo impiego.
  - 197. Qualunque funzionario pubblico revocato, destituito, sospeso o legalmente interdetto, che, dopo averne avuto la notizia ufficiale, avrà continuato nell'esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o temporario, le avrà esercitate, dopo che altri gli è stato sostituito, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di 2. anni al più, e con un' am-

menda da cento a cinquecento franchi: gli sarà interdetto l' esercizio di qualunque pubblico ufficio per cinque anni almeno, e dieci al più, da contarsi dal giorno nel quale avrà subito la pena; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi stabilite contro gli ufficiali, o comandanti militari dall' articolo 93 del presente Codice.

(1) Carcerazione, interdizione ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55.)

### Disposizione particolare.

198. Fuori dei casi in cui la legge regola specialmente le pene incorse per misfatti o delitti commesssi dai funzionari o ufficiali pubblici, quelli di essi che avranno partecipato ad altri misfatti o delitti sopra i quali fossero incaricati di invigilare, o di reprimere, saranno puniti come segue:

Se trattasi di un delitto di polizia correzionale, subiranno sempre il maximum della pena imposta a quella data specie di delitto;

E se si tratta di misfatti portanti pena af-

flittiva, saranno condannati, cioè,

Alla reclusione, se il misfatto porta, contro qualunque altro colpevole, la pena del bando o della gogna;

Ai lavori pubblici a tempo, se il misfatto porta contro qualunque altro colpevole la pena

della reclusione;

Ed ai lavori pubblici a vita, allorchè il missatto porta contro qualunque altro colpevole la pena della deportazione, o quella dei lavori pubblici a tempo.

Al di là dei casi espressi, la pena comune

si applicherà senza aggravarla.

(1) Fuori de' casi ec. Bisogna, che le due con-

dizioni volute dall'articolo trovinsi riunite affinche vi sia luogo all'aumento delle pene.

#### SEZIONE III.

Dei disturbi cagionati all'ordine pubblico dai ministri dei culti nell'esercizio del lor ministero.

#### 6. I.

Delle trasgressioni che possono porre in pericolo lo stato civile delle persone.

199. Qualunque ministro di un culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che sia stata a lui giustificata l'esistenza dell' atto precedente di matrimonio, ricevuto dagli ufficiali dello stato civile, sarà, per la prima volta, punito con un'ammenda da sedici a cento franchi.

(1) Ammenda. (Ved. gli artic. 52.53. 54.55.

200. In caso di nuove trasgressioni della qualità espressa nell'articolo precedente, il ministro del culto che le avrà commesse sarà punito, cioè,

Per la prima recidiva con prigionia di due

anni almeno, e di cinque al più;

E per la seconda, con la deportazione.

- (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41.)
- (2) Deportazione. (Ved. gli artic. 17.64 70. 71. 72.)

#### §. II.

Delle critiche, censure, o provocazioni dirette contro la pubblica autorità in un discorso pastorale pubblicamente pronunziato.

201. I ministri dei culti che pronunzieranno, nell'esercizio del lor ministero, e in una pubblica adunanza, un discorso contenente la critica o la censura del Governo, di una legge, di un decreto imperiale, o di qualunque altro atto della pubblica autorità, saranno puniti, con prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più.

(1) Carcerazione. (Ved. gli artic 40.41.

202. Se il discorso contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità; o se tende a sollevare, o armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro del culto che lo avrà pronuoziato sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, se la provocazione non ha prodotto effetto; e col bando, se ha dato luogo a disobbedienza, diversa però da quella, che sarebbe degenerata in sedizione, o rivelta.

- (1) Carcerazione. (Ved gli artic 40. 41)
- (2) Bando ec. (Ved. gli artic. 32 48. 64.)

203. Allorchè la provocazione sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella del bando, questa pena, qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.

(1) Sedizione. (Ved gli artic. 96. e seg. 313. 440. 441. 442.)

#### 6. III.

- Delle critiche, censure o provocazioni dirette contro la pubblica autorità in uno scritto pastorale.
  - 204. Qualunque scritto contenente istruzioni pastorali, di qualsivoglia forma, e nel quale un ministro del culto si sarà ingerito in criticare o censurare o il Governo, o qualunque atto della pubblica autorità, perterà la pena del bando contro il ministro che l'avrà pubblicato.
- (1) Bando. (Ved. gli artic. 32. 48. 64.)
  - 205. Se lo scritto mentovato nell'articolo precedente contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità, o se tende a sollevare o armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro che l'avrà pubblicato sarà punito con la deportazione.
- (1) Deportazione. (Ved. gli artic. 17 64. 70. 71. 72.)
  - 206. Allorchè la provocazione contenuta nello scritto pastorale sarà stata seguita da sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella della deportazione, questa pena qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.
- (1) Sedizione. (Ved. gli artic, 96. e seg. 265. e seg. 440. e seg.)

#### S. IV.

Della corrispondenza dei ministri dei culti con corti o potenze estere in materia di religione.

- 207. Qualunque ministro di un culto, che avrà in questioni o materie religiose, tenuta corrispondenza con una corte o potenza estera, senza averne preventivamente informato il ministro dell'Imperatore, incaricato della sopraintendenza ai culti, è senza averne ottenuto il suo assenso, sarà per questo solo fatto punito con un' ammenda da cento a cinquecento franchi, e con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.
- (1) Corrispondenza., Non si tratta ha detto l'Oratore del Governo, di rompere i legittimi rapporti di verun culto co' respettivi capi stranieri. Non si chiede se non di conoscerli, e questo diritto del Governo fondato sulla necessità di mantenere la pubblica tranquillità, impone ai ministri del culto dei doveri che saranno adempiti con trasporto da tutti quelli, i di cui cuori sono puri e le vedute oneste. Se quest' obbligo inquieta gli altri, la sua utilità non sarà se non meglio provata., Carcerazione, e ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.
  - 208. Se la corrispondenza mentovata nell' articolo precedente è stata accompagnata o seguita da altri fatti contrari alle disposizioni formali di una legge o di un decreto dell'Imperatore, il colpevole sara punito col bando, a meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti non fosse più grave; nel qual ca-

so questa pena più grave sarà soltanto applicata.

### (1) Bando ec. (Ved. gli artic. 32. 48.)

#### SEZIONE IV.

Resistenza, disobbedienza, ed altre mancanze verso la pubblica autorità.

#### 6. I.

#### Ribellione .

- 209. Qualunque attacco o resistenza con violenza e vie di fatto verso gli ufficiali ministeriali, le guardie campestri o dei boschi, la forza pubblica, i preposti-all'esazione delle tasse e contribuzioni, i loro latori di sentenze, i preposti delle dogane, i sequestrari, gli ufficiali o agenti della polizia amministrativa e giudiciaria, che agiscono per esecuzione delle leggi, ordini e ordinanze della autorità pubblica, dei mandati di giustizia, o scutenze, è qualificato, secondo le ciscostanze, misfatto, o delitto di ribellione.
- (1) (Ved. gli artic. 219. 313.) Se l'unione e composta degl' individui della classe di quelli indicati nell'artic 256., la loro combriccola serve per caratterizzare un misfatto, che deve esser punito in conformità degli artic. 267. 268.)
  - 210. Se la ribellione è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti con i lavori pubblici a tempo; e se non vi è stata delazione di armi, saranno puniti con la reclusione.

- (1) Armate. (Ved. gli artic. 101. 214. 217. 313. 314., e la nota sull artic. precedente.
- (2) Lavori forzati per un dato tempo. (Ved. gli artic. 19.64. 70.71.72)
- (3) Reclusione. (Ved. l'artic. 21., e la nota.)
  - 211. Se la ribellione è stata commessa da una riunione armata di tre persone o più, fino a venti inclusive, la pena sarà la reclusione; se non vi è stata delazione di armi, la pena sarà la prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più
- (1) Armata. (Ved. gli artic. 101. 214. 217. 314.)
- (2) Reclusione. (Ved. l'artic. 21. e la nota.)
- (3) Carcerazione. (Ved gli artic. 40. 41. 218: e la nota sull'artic. 209.
- 212. Se la ribellione è stata commessa soltanto da una o due persone con armi, sarà punita con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più; e se ha avuto luogo senza armi, con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi.
- (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 218. e la nota sull'artic. 209.)
  - 214 In caso di ribellione in banda o attruppamento, l'articolo 100 del codice presente sarà applicabile ai ribelli senza funzioni nè impiego nella banda, che si saranno ritirati alla prima intimazione della pubblica autorità, o anche di poi, se sono stati presi fuori del luogo della ribellione, e senza nuova resistenza, e senza armi.
  - (Ved. la nota sull' artic. 100.

### (1) Delle armi. (Ved. l'artic 101.)

214. Qualunque riunione d'individui per un misfatto o un delitto, è riputata riunione armata, allorche più di due persone portano

armi palesi.

215 Le persone che si trovasser munite d'armi nascoste, e che avessero fatto parte di una truppa o riunione non riputata armata, saranno individualmente punite come se avessero fatto parte di una truppa o riunione armata.

# (1) Delle armi vascoste. (Ved. gli artic. 101,

216. Gli autori dei misfatti e delitti commessi nel corso e in occasione d' una ribellione, saranno puniti con le pene stabilite contro ciascuno di questi delitti, e se esse sono più gravi quelle della ribellione.

217. Sarà punito come colpevole della ribellione chiunque l'avrà provocata o con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli uffissi, o con scritti stampati.

Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di un anno al più.

- (1) Eccitata. (Ved. le disposizioni analoghe agli artic. 102. 210. 211. 212. 218. 313.)
  - 218 In tutti i casi nei quali sarà pronunziata per causa di ribellione una semplice pena di prigionia, i colpevoli potranno inoltre conser condannati a una multa da sedici a duccento franchi.
- (1) Ammenda. (Ved. gli artic: 52 53. 54. 55. (Quest'articolo riceve la sua applicazione nei casi degli artic. 211. 212. 217.

219. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che saranno state formate con armi o senza, e accompagnate da violenze o minacce contro l'autorità amministrativa, gli ufficiali, o gli agenti di polizia, o contro la forza pubblica,

1. Dagli operaj, o lavoranti a giornata

nelle pubbliche officine o manifatture;

2 Dagli individui ammessi negli ospizj;

3. Dai prigionicri, imputati, accusati o condannati.

(1) Saranno puniti (Ved. gli artic. 210. 111. 212. e seg.)

220. La pena applicata per ribellione ai carcerati imputati, accusati o condannati per altri misfatti o delitti, sara dai medesimi subita, cioè,

Da quelli, i quali per causa di misfatti o delitti che hanno cagionato la loro prigionia, sono o sarebbero condannati a una pena non capitale nè perpetua, immediatamente dopo lo spi-

rar di questa pena;

E dagli altri, immediatamente dopo il decreto o sentenza divenuta definitiva, che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del fatto

per cui erano detenuti.

221. I capi di una ribellione, o quelli che l'avranno provocata, potranno esser condannati a rimanere, spirato il termine della lor pena, sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia, per cinque anni almeno e dieci al più.

(1) Vigilanza speciale. (Ved. l'artic. 11. e la nota.)

#### S. 11.

Oltraggi e violenze verso i depositarj dell'autorità e forza pubblica.

222. Allorchè uno o più magistrati dell' ordine amministrativo o giudiciario, avranno ricevuto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa di questo esercizio, qualche oltraggio di parole tendente a ferirli nel loro onore, o nella loro delicatezza, quegli che gli avrà così oltraggiati sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una corte o di un tribuuale, la prigionia sarà di due anni almeno e di cinque al più.

- (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 228. 465. Ved. anche gli artic. 304. e seg. del Codice d'instruzione.)
  - 223. L'oltraggio fatto con gesti o minacce a un magistrato nell'esercizio, o a cagione dell'esercizio delle sue funzioni sarà punito con prigionia di un mese almeno e di sei al più; e se l'oltraggio è accadute all' ndienza di una corte o di un tribunale, sarà punito con prigionia non minore d'un mese nè maggiore di due anni.
- (1) Carcerazione. (Wed. gli artic. 40. 41. 206. 463.)
  - 224. L'oltraggio fatto con parole, gesti, e minacce a qualunque ufficial ministeriale, o agente depositario della forza pubblica nell'esercizio o a cagion dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) Ammenda . ( Ved. gli artic. 52. 53 54. 55. 116 227. 463.(

225. La pena sarà la prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più se l'oltraggio mentovato nel precedente articolo estato diretto contro un comandante della forza pubblica.

(1) Carcerazione ( Ved. gli artic. 40. 41. 226. 463)

226. Nel caso degl' articoli 222. 223 c 225. l'offensore potrà, oltre la prigionia, esser condannato alla riparazione, o alla prima udienza o in scritto; ed il tempo della prigionia decretata contro di lui si principierà a contare dal giorno soltanto in cui la riparazione sarà stata fatta.

227. Nel caso dell' articolo 224. l'offensore potra anche oltre l'ammenda esser condannato a una riparazione verso l'offeso; e se dilaziona o ricusa, potrà esservi costretto coll'arresto

228 Qualunque individuo anche senz'armi personale. e senza che ne sia derivata ferita avrà percosso un magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, o a cagion di questo esercizio, sara punito con prigionia di due anni almeno e di cinque

Se una tal violenza è accaduta all' udienza al più. di una corte o di un tribunale il colpevole

sarà punito con la gogna.

(1) Carcerazione espusizione alla berlina. (Ved. gli artic. 22. 24 40. 41. 229.)

229. Nell'uno e nell'altro dei casi espressi nell'art. precedente il colpevole potrà inoltre esser condannato ad allontanarsi per il tempo di cinque anni almeno e di dicci al più, dal luogo ove risiede il magistrato, e alla distanza

di due miriametri. (1)

Questa disposizione si eseguira contando dal giorno nel quale il condannato avra subito la nena.

Se il condannato trasgredisce quest' ordine, avanti lo spirar del tempo prefisso, sara pu-

nito col bando.

# (1) Bando ec. ( Ved. l'artic. 32.)

230. Le violenze della specie espressa nell' articolo 228. dirette contro un ufficiale ministeriale; un agente della forza pubblica, o un cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, se sono accadute nel tempo che esercitavano il loro ministero o a cagione di esso, saranno punite con prigionia di un me, se almeno, e di sei al più.

# (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

231. Se le violenze esercitate contro i funzionari ed agenti indicati nell'art. 228. e 230. sono state causa di spargimento di sangue ferite e malattia, la pena sarà la reclusione; se nei quaranta giorni ne è accaduta la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

# (1) Reclusione, morte. (Ved. gli artic 12. 21 e le note.)

232. Anche nel caso nel quale queste violenze non avessero cagionato spargimento di sangue, ferite, o malattia, le percosse saranno punite con la reclasione, se esse saranno state date con premeditazione o insidie:

### (i) Reclusione. (Ved. l'artic 21) Premeditazione, tradimento (Ved. gli artic. 297. 298.)

<sup>(1)</sup> Peco più di dedici antiche miglia toscane;

233. Se le ferite sono nella classe di quelle che portano il carattere di omicidio, il colpevole sarà punito cella morte.

### (1) Morte, omicidio . (Ved. gli art. 12 295.)

#### 6. III.

Rifiuto di un servigio dovuto legalmente.

234. Qualunque comandante, ufficiale, o sotto ufficiale della forza pubblica, che dopo esserne stato legalmente richiesto dall'autorità civile avià ricusato di far agire la forza sottoposta ai suoi ordini, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di tre al più, senza pregiudizio delle riparazioni civili, che fessero dovnte a termini dell'articolo 51. del presente Codice.

# (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

285. Le leggi penali e regolamenti relativi alla conscrizione militare continueranno a ricevere la loro esecuzione.

236 I testimonj e giurati che avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati oltre le ammende fissate per aver mancato di comparire alla prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

### (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.

#### S. IV.

Evasione dei prigionieri, occultamente dei rei.

237. Ogni qualvolta accaderà fuga di detenuti, gli uscieri, comandanti in capo e subalterni, o della gendarmeria, o della forza armata destinata alla scorta, o alla guardia dei posti, i soprastanti, guardiani, carcerieri, e qualunque altro preposto alla condotta, trasporto o custodia dei detenuti, saranno puniti come segue.

238. Se il fuggitive era imputato di delitti di polizia, o di misfatti semplicemente infamanti o se era prigioniere di guerra, i preposti alla di lui guardia o scorta saranno puniti in caso di negligenza con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

E in caso di connivenza con prigionia di sei

mesi almeno e due anni al più.

Coloro che non essendo incaricati della cirstodia o scorta del detenuto avranno procurata o agevolata la di lui fuga, saranno puniti con prigionia di sei giorni almeno e di tre mesi al più.

# (1) Carcerazione. (Ved. gli artic 40. 41. 242. 246. 247. 463.)

239. Se i detenuti fuggitivi o uno di essi erano imputati o accusati di un misfatto di natura tale da portare pena afflittiva, a tempo, o condannati per uno di questi misfatti, la pena contro i preposti alla custodia o scorta in caso di negligenza, sarà la prigionia di due mesi almeno, e di sei al più;

In caso di connivenza, la reclusione.

Gl'individui non incaricati della custodia dei detenuti che avranno procurata o agevolata la fuga saranno puniti con prigionia, non minore di tre mesi ne maggiore di due anni.

### (1) Carcerazione, reclusione. (Ved. gli artic. 21. 40. 41. 242. 246. 247.)

240. Se i fuggitivi, o uno di essi sono imputatio accusati di misfatti di natura tale da portare pena di morte o pene perpetue, o se sono con-

dannati ad una di queste pene, le loro scorte, o custodi saranno puniti con prigionia di un anno almeno e di duc al più, in caso di negligenza; e coi lavori pubblici a tempo in caso di connivenza.

Gli individui non incaricati della custodia o scorta dei prigionieri, che in caso di negligenza n'avranno o facilitata o procurata la fuga, saranno puniti con prigionia di un'anno alme-

no, e di cinque al più.

(1) Carcerazione (Ved gli artic 40. 41. 242. 246. 247, 463. (Lavori forzati) artic. 19. 70. 71. 72.

241. Se la fuga è accaduta o è stata tentata con violenza o rottura della carcere, le pene contro coloro che l'avranno favorita, somministrando gli istrumenti atti ad effettuarla, saranno, in caso che il fuggitivo fosse della qualità espressa nell'articolo 238. la prigionia di tre mesi almeno e di due al più;

Nel caso dell'articolo 239, la prigionia di dne anni almeno e di cinque al più; e nel caso

dell'articolo 240. la reclusione.

(1) Carcerazione, reclusione. (Ved. gli artic. 21. 40. 41 246. 247. 463.)

242. In tutti i casi che sopra, allorchè i terzi che avranno procurata o facilitata la fuga vi saran pervenuti corrompendo i custodi o carcerieri, o di connivenza con essi, saranno puniti con le pene medesime da infliggersi ai custodi o carcerieri.

243. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita con trasmissione d'armi, i custodi e scorte che vi avranno contribuito saranno puniti con i lavori pubblici a vita; le altre persono

con i lavori pubblici a tempo.

(1) Lavori forzati. (Ved. gli articoli 15. 16. 19. 70. 71. 72.) Armi. (Ved. l'artic. 101.)

244. Tutti quelli che saranno stati conniventi alla fuga di un detenuto, saranno solidalmento condannati, a titolo di danni e interessi, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

(1) Danni e interessi. (Ved. gli artic. 10. 51. e le note)

245. A riguardo dei detenuti che saranno fuggiti, o che avranno tentato di fuggire con rottura di carcere o violenza, saranno, per questo solo fatto, puniti con prigionia di sei mesi almeno e di un' anno al più; e subiranno questa pena subito dopo consumata quella che avranno incorso per il misfatto o delitto, a cagion del quale crano detenuti, o immediatamente dopo il decreto o sentenza che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del detto misfatto o delitto; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi che avrebbero potuto incorrere per altri misfatti commessi nelle loro violenze.

(1) In quanto a' detenuti ec. Per meglio far comprendere lo spirito di quest' articolo l'oratore del Governo disse, Il desiderio della libertà è si naturale all'uomo, che veramente non si potrebbe dire, che divenisse reo, qualora trovata aperta la porta della sua prigione, se ne andasse via di là. Il delitto incomincia in lui solo quando ha fatto uso di mezzi violenti e non permessi cioè rompendo la prigione a viva forza.,

246. Chiunque sarà condannato, per aver favorito una fuga, o i tentativi di fuga a una prigionia al di là de'sei mesi, potrà in oltre esser sottoposto alla vigilanza speciale dell'alta polizia per un'intervallo di cinque anni almeno e di dieci al più.

## (1) Vigilanza. (Ved. l'artic. 11. e la nota.)

247. Le pene di prigionia di sopra stabilite contro le scorte o custodi in caso di negligenza soltanto, cesseranno allorchè i fuggitivi saranno ripresi, o di nuovo esibiti, purchè ciò cada dentro quattro mesi dal giorno della fuga, e che non siano arrestati per altri misfatti o delitti commessi posteriormente.

248. Quelli, che avranno nascosto o fatto nascondero persone che essi sapevano aver commessi misfatti portanti pena afflittiva, saranno puniti con tro mesi di prigionia-almeno, e di

due anni al più.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, coningi, anche dopo il divorzio, fratelli o sorelle dei rei nascosti, o i loro affini nel medesimo grado.

# (1) Carcerazione. (Ved gli artis. 40. 41. 463.)

S. V.

Rottura di sigilli, e furto di documenti nei depositi pubblici.

249. Quando i sigilli apposti per ordine del Governo, e in seguito di un'ordinanza di ginstizia pronunziata in qualunque siasi materia, saranno stati rotti, i custodi saranno puniti, per semplice negligenza, con prigionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più.

(1) Carcerazione. (Ved. gli artic 40, 41, 463.)
250. Se la rottura dei sigilli riguarda carte e

offetti di una persona imputata o accusata di un misfatto portante pena di morte, lavori pubblici a vita, o deportazione, o condannata ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con prigionia di sei mesi almene, e di due anni al più.

## (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

251. Chiunque avrà appostatamente rotto sigilli apposti su carte o effetti della specie indicata nell'articolo 249. o contribuito alla rottura dei sigilli sara punito con la reclusione; e se questi è il custode stesso sara punito collapena dei lavori pubblici a tempo.

(1) Reclusione, lavori forzati. (Ved. gli artis. 16. 19. 21. 70. 71. 72.

252. Per ciò che concerne qualunque altra rottura di sigilli, i colpevoli saranno puniti con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni; e se questi è il custode stesso, sarà punito colla medesima pena per due anni almeno, e per cinque al più.

### (1) Carcerazione . (Ved. gli artic. 40.41. 463.)

253. Qualunque furto commesso per mezzo di rottura di sigilli, sarà punito come furto con scasso.

### (1) Rottura. (Ved. l'artic. 384.)

254. In quanto alle sottrazioni, distruzioni, toglimenti di carte o processi criminali, o altre scritture, registri, atti, ed effetti contenuti in archivi, cancellerie o depositi pubblici, o rimessi a un depositario pubblico in tal qualità, le peue saranno contro i cancellieri, archivisti, notari, o altri depositari negligenti, la prigionia di tre mesialmeno, e di un anno

al più, ed un'ammenda di cento a trecente

- (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40, 41. 52. 53. 54. 55, 463. Ved. anche gli artic. 169. 170. 171. 172. 173. 255, 408.)
  - 255. Chiunque si sarà reso colpevole delle sottrazioni, toglimenti, o distruzioni mentovate nell'articolo precedente sarà punito con la reclusione.

Se n'è colpevole lo stesso depositario, sara punito con i lavori pubblici a tempo:

- (1) Reclusione, lavori forzati. (Ved. gli artic. 19. 21. 70. 71. 72. 408.)
  - 256. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, toglimenti, e distruzioni di scritture sono state commesse con violenza verso le persone, la pena sarà contro qualunque colpevole, quella dei pubblici lavori a tempo, senza pregiudizio delle pene più gravi, ove occorra, secondo la natura delle violenze, ed altri misfatti che vi fosser congiunti.
- (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 19. 70. 71. 72. 408.)
- (2) Senza pregiudizio ec. (Ved. gli artic. 295. e seg.

### S. VI.

### Degradazioni di monumenti.

257. Chiunque avrà distrutto, abbattuto; mutilato, o degradato monumenti, statue, ed altri oggetti destinati alla utilità ed ornament pubblico, ed inalzati dall'autorità pubblica.

con la sua autorizzazione, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un'ammenda non minore di cento nè maggiore di cinquecento franchi.

(1) Carcerazione, e ammenda. (Ved gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

#### S. VII.

### Usurpazione di titoli o funzioni.

258. Chiunque senza titolo si sarà intruso in funzioni pubbliche, civili o militari, o avrà escreitato gli atti di una di queste funzioni, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, senza pregindizio della pena di falso, se l'atto porta il carattere di questo misfatto.

# (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 463.)

259. Qualunque persona che avrà pubblicamente portato un abito d'uszio, un uniforme, o una decorazione che non li apparteneva, o che si sarà attribuito titoli imperiali che non gli fossero stati legalmente conferiti, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

# (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40.41.463.)

#### S. VIII.

#### Ostacoli al libero esercizio dei culti.

260. Qualunque privato che, con vie di fatto o minacce, avrà costretto o impedito uno o più persone di esercitare une dei culti autorizzati, di assistere all'esercizio di questo culto, di celebrare certe feste, osservare certe

giorni di riposo, ed in conseguenza d'aprir o chiudere le loro officine, botteghe o magaz zini, e di fare, o tralasciare certi lavori, sarà punito per questo solo fatto con un'ammenda di sedici franchi almeno, e dugento al più, e con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi

- (1) Carcerazione ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463)
  - 261. Coloro che avranno impedito, ritardato, o interrotto gli esercizi di un culto con
    tumulti o disordini cagionati nel tempio o altro luogo destinato o inserviente attualmente
    a questi esercizi, sarauno puniti con un'ammenda da sedici a trecento franchi, e con
    prigionia di sei giorni almeno, e di tre mesi
    al più.
- (1) Carcerazione ammenda .(Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55. 463.)
  - 262. Qualunque persona, che avrà con parole o gesti oltraggiato gli oggetti di un culto nei luoghi destinati, o inservienti attualmente al suo esercizio, o i ministri di questo culto nelle loro funzioni, sarà punita con un'ammenda da sedici a cinquecento franchi, e con prigionia di quindici giorni almeno, e di sei mesi al più.
- (1) Carcerazione e ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55. 463.)
- (2) Ne' luoghi destinati o inservienti attualmente al suo esercisio.,, Quest' espressioni medesime ha detto l'oratore del Governo, indicano i limiti entro i quali il legislatore ha creduto dover ristringersi. La giusta propor-

aione dovuta a' differenti culti, potrebbe perdere quest' imponente carattere, e degenerare eziandio in vessazione o tirannia, se alcuni pretesi oltraggi fatti ai segnali collocati fuori del sacro recinto, potessero divenire l'oggetto di giuridiche indagini. Ciascheduno di noi si rammenterà la condanna pronunziata nel passato secolo contro il giovane
e sventurato Delabarre, e nessuno vorrà, che
l'aver gettato imprudentemente un sasso in
mezzo a una strada oppure in un campo somministri la materia ad un accusa di sacrilegio.

263. Chiunque avrà percosso il ministro di un culto nelle sue funzioni sarà punito con la gogna.

(1) Esposizione alla berlina. (Ved. gli artic. 22. 24.

264. Le disposizizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai tumulti, oltraggi, o vie di fatto, la di cui natura, o le di cui circostanze non daranno luogo a pene più gravi, secondo le altre disposizioni del presente codice.

(1) Maggiori pene . (Ved. gli artic. 295. e seg.

#### SEZIONE V.

Associazione di malfattori, vagabondaggio, e mendicità;

#### S. I.

### Associazione di malfattori . .

265. Qualunque associazione di malfattori contro le persone, o le proprietà è un misfatto contro la pubblica quiete.

Ogni riunione ec. Le disposizioni di questo paragrafo, si applicano a norma di quanto è stato esposto dall'oratore del Governo, alle bande e riunioni di questi esseri scellerati i quali facendo un mestiere del latrocinio e del saccheggio mettono poi in comune il prodotto delle loro rapine. Una tal riunione è in se medesima un delitto, che quando non fosse stato accompagnato ne seguito da alcun altro misfatto, sara punito con i lavori forzati a tempo relativamente a'capi, e con la reclusione di tutti gli altri individui componenti la banda.

Nei casi dove queste bande avranno commesso uno dei misfatti specificati nella seconda sezione capit. 1. tit. 1. e nella quinta sezione cap. 3. tit. lib. III. come sopra, i membri che le compongono saranno puniti con le pene stabilite da queste due sezioni. (Ved. gli artic. 313. 440. 441. 442. e la nota sull'

artic. 96.)

266. Questo misfatto esiste cul solo fatto

della formazione di bande, o di corrispondenza tra esse e i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, e a far distribuzione o divisione del prodotto dei misfatti.

267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato o seguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell'associazione, e i comandanti in capo o subalterni di queste bando saranno puniti coi lavori pubblici a tempo.

- (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic 15. 16. 19. 70. 71. 72. e le note sugli artic 100, e 275.
  - 268. Tutti gli altri individni incaricati di un servigio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volonta riamente somministrato alle bande, e loro divisioni, arui, munizioni, istromenti del misfatto, alloggio, ritiro, o luogo di riunione saranno puniti con la reclusione.
- (4) Reclusione. (Ved. gli artic. 21. 100. 265. e le note.)

#### S. II.

# Vagabondaggio.

269. Il vagabondaggio è un delitto, 270 I vagabondi, o persono sconosciute sono quelle che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente nè mestiere nè professione.

- (1) I vagabondi ec. (Ved. il Godice d'instruzione artic. 533. e seg.)
  - 271. I vagabondi o persone sconosciute, che saranno state legalmente dichiarate tali, verranno per questo solo fatto punite con prigio-

nia di tre mesi almeno, o di sei al più, e resteranno dopo subita la loro pena a disposizione del Governo per il tempo che egli determinerà, e secondo la loro condotta.

- (1) Carcerazione per la via correzionale. (Ved. gli artic 40. 41.)
- (2) Alla disposizione del Governo. Il modo di mettere i vagabondi alla disposizione del Governo è stato spiegato dall'oratore; che ha presentata la legge ne seguenti termini "Co-Îui che non ha domicilio, ne mezzi di sussistenza nè professione nè mestiere alcuno, non è in fatti membro della città. Ella può rigettarlo e lasciarlo alla disposizione del Governo, che potrà secondo i dettami della sua prudenza o ammetterlo alla mallevadoria prestata da un onesto e solvente cittadino che si offra di esserne responsabile o collocarlo in una casa di lavoro finche abbia. imparato a sovvenire a' suoi bisogni, oppure tenerlo chiuso come un essere miserabile e pericoloso, se non evvi veruna emenda da sperare. , Si vede di questa spiegazione, che l'effecto della remissione sotto la vigilanzi dell' alta polizia determinata dall' artic. 44. non è così esteso come quando il reo è messo a sua disposizione ec.
  - 272. Le persone dichiarate vagabonde per sentenza potranno, se sono esteri, esser condotte per ordine del Governo fuori del territorio dell'Impero.

273. I vagabondi nati in Francia potranno dopo una sentenza, anche passata in cosa giu-

dicata, esser reclamati con deliberazione del consiglio municipale della comune nella quale sono nati, o può esser per essi prestata cauzione da un cittadino solvente.

Se il Governo accoglie il reclamo, o accetta la cauzione, gl' individui così reclamati, o cantelati, saranno per suo ordine rimandati o condotti nella comune che gli ha reclamati. o in quella che sara loro assegnata per residenza a richiesta del mallevadore.

(1) E per cui è stata prestata la mallevadoria ec. Questa mallevadoria deve avere il risultato medesimo di quello mentovato nell'artic. 44. (Ved. l'artic. 46.)

#### G. III.

#### Mendicità.

274. Ogni persona che sarà stata trovata mendicando in un luogo, nel quale esisterà uno stabilimento pubblico organizzato affine d'ovviare alla mendicità, sarà punita con prigionia di tre mesi almeno, e sei al più, e sarà spirato il tempo della sua pena, condotta al deposito di mendicità.

# (1) Garcerazione. (Ved. gli art. 40.41.463.)

275 Nei luoghi nei quali non esistono peranche tali stabilimenti, i mendicanti per abitudine, e validi, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e tre al più.

So sono stati arrestati fuori del cantone di loro residenza, saranno puniti con prigioniadi sei mesi almeno, e di due anni ai più.

(1) Carcerazione, (Ved. gli art. 40: 41. 463.)

276. Tutti i mendicanti, anche invalidi che

avranno usato minacce, o saranno entrati sonza permesso del proprietario, o delle persone di sua casa, o in un'abitazione, o in un recinto annesso;

O che fingeranno piaghe o malattie;

O che mendicheranno in riunione, a meno che non sia il marito e la moglie, o il padre e la madre e i loro piccoli figli, il cicco e la sua guida;

Saranno puniti con prigionia di sei mesi al-

meno, e di dae anni al più.

### (1) Carcerazione. (Ved. gli art. 40. 41, 463.)

# Disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti.

277. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà stato preso travestito in qualunque modo,

O con armi indosso, benche non ne abbia

fatto uso, nè minacciato alcuno.

O munito di lime, grimaldelli o altri istrumenti atti a commetter furti o altri delitti, o a procurarli i mezzi di penetrar nelle case, sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque al più.

# (1) Armi, prigionia. (Ved. gli art. 40, 41. 101.)

278. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà trovato con uno o più effetti in dosso di un valore superiore a cento franchi, e che non giustificherà d'onde gli provengono, sarà punito con la pena stabilita dall'art. 276.

2-9. Qualunque mendicante o vagabondo che avrà esercitato qualsisia atto di violenza verso le persone sarà punito con la reclusione, senza pregiudizio delle pene più gravi, se vi è lnogo, in proporzione del genere e delle circostanze della violenza.

### (1) Reclusione. (Ved. l'artic. 21.)

280. Qualunque vagabondo o mendicanto che avrà commesso un misfatto portante la pena dei lavori pubblici a tempo, sarà inoltre bollato.

### (1) Bollato. (Ved. gli artic. 7. 20.)

281. Le pene stabilite dal presente Codice contro gl'individui latori di certificati falsi, falsi passaporti, o carte di rotta false, saranno sempre nella loro specie portate al maximum, quando saranno applicate a vagabondi o mendicanti.

# (1) (Ved. gli artic. 153. e seg. a tutto l'artic. 162. inclusivamente.)

282. I vagabondi o mendicanti, che avranno subito le pene stabilite dagli articoli precedenti, spirato il termine di queste pene, rimarranno a disposizione del Governo.

(1) A disposizione del Governo. (Ved. la nota sull'artic. 271.)

#### SEZIONE IV.

Delitti commessi per via di scritti, immagini, a stampe distribuite senza nome d'autore stampatore, o incisore.

283. Qualunque pubblicazione o distribuzione d'opere, scritti, avvisi, bullettini, affissi, giornali, fogli periodici o altri stampati, nei quali non si troverà la vera indicazione dei nomi, professione e dimora dell'autore o dello stampatore, sarà per questo solo fatto punita con prigionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più, contro qualunque persona che scientemente avrà contribuito alla pubblicazione o distribuzione.

## (1) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41.463.)

284. Questa disposizione sarà ridotta a pene

di semplice polizia.

1. Per i banditori, affiggitori, venditori, distributori che avranno fatto conoscer la persona dalla quale hanno ricevuto lo scritto stampato;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stam-

patore;

3. Anche per lo stampatore che avrà fatto conoscer l'autore.

### (Ved. l'art. 475. num. 13. e l'art 477.)

285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti o delitti, i banditori, affiggitori, venditori e distributori saranno puniti come complici dei provocatori, a meno che non abbiano fatto conescere quelli dai quali hanno ricevuto lo scritto contenente la provocazione.

In caso di rivelazione non incorreranno se non nella pena di prigionia disci giorni almeno, e di tre mesi al più, e la pena di complicità sarà soltanto applicabile a quelli che non avranno fatto conoscere le persone dalle quali avranno ricevnto lo scritto stampato, ed allo stampatore, se è noto.

# (1) Complici de provocatori. (Ved. gli art. 60. 102. e le note.)

286. În tutti i casi sopra espressi gli esempla.

ri presi saranno confiscati .

287. Opni esposizione o distribuzione di canzoni. libelli, figure, o immagini contrarie ai abuoni costumi, sarà punita con un'ammenda da sedici a cinquecento franchi, con prigionia di un mese almeno, e di un anno al più, e con la confisca dei rami e degli esemplari impressi o stampati delle cauzoni, figure, o altri oggetti del delitto.

(1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

288. La pena di prigionia e l'ammenda determinata dall'articolo precedente saranno ridotte a pene di semplice polizia,

1. Per i banditori, venditori, o distributori che avranno fatto conoscere la persona, che loro ha rimesso l'oggetto delittuoso;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stam.

patore, o l'incisore;

3. Anche per lo stampatore, o l'incisore, che avranno fatto conoscere l'autore, o la persona dalla quale saranno stati incaricati della stampa o dell'incisione.

#### (Ved. l'art. 475. num. 13. e l'art. 477.)

289. In tutti i casi espressi nella presente sozione, e nei quali l'autore sarà noto, ei subirà il maximum della pena annessa alla specie del delitto.

### Disposizioni particolari.

- 290. Qualunque individuo, che senza esservi stato autorizzato dalla polizia, farà il mestiere di banditore, o affiggitore di scritti impressi, disegni, o incisioni, anche rivestiti del nome degli autori, stampatori, disegnatori, o incisori sarà punito con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.
- (1) Carcerazione . ( Ved. gli artie. 40. 41. 453.

#### SEZIONE VII.

#### Delle società o riunioni illecite.

di cui oggetto sarà di riunirsi tutti i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, politici, o di altro genere non potrà formarsi se non col consenso del Governo, e sotto le condizioni che all'autorità pubblica piacerà d'imporre alla società.

Nel numero di persone indicate nel presente articolo non sono comprese quelle domiciliate

nella casa, ove si riunisce la società.

292. Qualunque società della natura sopra espressa, che si sarà formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violate le condizioni impostele, sarà sciolta.

I capi, direttori o amministratori della società saranno inoltre puniti con un'ammenda da 16

a 200 franchi.

# (1) Ammenda (Ved. gli artic. 32 53 54 55.)

293. Se con discorsi, esortazioni, invocazioni, o preghiere in qualunque lingua siasi, o con letture, affissi, pubblicazioni o distribuzioni di scritti qualunque, sono state fatte in queste società provocazioni a misfatti o delitti, la pena sarà un' ammenda di cento a trecento franchi, e la prigionia di tremesi almeno, e di due anni al più contro i capi, direttori, e amministratori di queste società, senza pregiudizio delle pene più gravi che fossero stabilite dalla legge contro gli individui personalmente colpevoli della provocazione, i quili in nessun caso potranno esser puniti con pena minore di quella inflitta ai capi direttori, e amministratori della società.

(1) Carcerázione, ammenda.) Ved. gli art. 40, 41. 52. 53. 54. 55. 60. 102. 313. 463.

294. Qualunque individuo, che senza permissione dell' autorità municipale, avrà accordato o concessol' uso della sua casa o del suo appartamento in tutto o in parte per la riunione dei membri di una società, anche autorizzata, o per l'esercizie di un culto, sarà punito con un'ammenda di sedici franchi almeno, e duecento al più.

(1) Ammenda . (Ved. gli art. 52.53.54.463.)

#### TITOLO II.

Misfatti e delitti contro i privati.

#### CAPITOLO I.

Misfatti e delitti contro le persone.

#### SEZIONE PRIMA .

Omicidj ed altri misfatti capitali, minacce d'attentati contro le persone.

#### S. I.

Omicidio semplice, Assassinio, Parricidio, Infanticidio, Veneficio.

295. L'omicidio commesso con sola volontà di commetterlo è caratterizzato omicidio semplice.

(1) Volontariamente ec. Secondo l'esposizione fatta dall'oratore del Governo, si artenta alla vita di una persona tanto dandole la morte, quanto esercitando contro di essa degli

atti di violenza. Questi sebbene non producano immediatamente la perdita della vita, possono però abbreviarne i giorni, o cagionare delle malattie o infermità. Affinchè l'omicadto sia un misfatto bisogna, che sia volontario. Se è tale allora vien qualificato come omicidio; ma se è commesso con premeditazione o a tradimento, la legge lo qualifica come assassinio o grassazione ec. (Ved. gli artic 64 66. 67. 319 321. 322. 324. 326. 327. 328. 329.)

296. Qualunque omicidio commesso con premediitazione o con insidie è caratterizzato as-

(1) Assassinio. (Ved. gli artic. 279. 298. 302. 303 304. e per gli scusati gli artic. 64. 66. 67. 68. 327. 328. 329.)

297. La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare alla persona di un individuo determinato, o anche di quello che sarà trovato e incontrato, quando anche un tal disegno dipendesse da qualche circostanza o condizione.

298. L'aguato consiste nell'attendere per un corso minore o maggiore di tempo in uno o diversi luoghi, un individuo, o per dargli la morte, o per esercitare sopra di lui atti di violenza.

299. L'omicidio del padre o della madre legittimi, naturali, o adottivi, o di qualunque altro ascendente legittimo, è caratterizzato parricidio.

(1) Parricidio. ('Ved. gli artic. 13. 86. 319. 323.)

300. E' caratterizzato infanticidio l'uccisione di un fanciullo recentemente nato.

# (1) Infanticidio . (Ved. gli artic. 64. 302. 319.)

Soi. E' caratterizzato veneficio qualunque attentato alla vita di una persona per mezzo di sostanze capaci di dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siano state impiegate o amministrate, e qualunque ne siano state le conseguenze.

(1) E' qualificato veneficio ec. , Questo misfatto è un vero assassinio, mentre suppone necessariamente un vero e premeditato disegno. Dall' altro canto è di tutti i misfatti il più vile ed iniquo tra i più atroci ec. ... Era inutile. l'aggiungere la disposizione del Codice del 1791., che dice, che se prima che il veneficio abbia avuto effetto, o prima, che l'avvelenamento degli alimenti o bevande sia stato scoperto, l'avvelenatore avesse sospesa l'esecuzione di un tal misfatto nascondendo o gettando via i cibi o bevande avvelenate o impedendo che veruno ne faccia uso l'accusate può essere assoluto. Una disposizione di tal natura era necessaria quando fu adottata, perchè allora non esisteva veruna legge contro i tentativi del misfatto. Ma l'artic. 2. del nuovo Codice, che gli prevede, e gli definisce, annunzia bastantemente, che vernno di questi tentativi, non sarà considerato come il misfatto medesimo, qualora sarà stato sospeso volontariamente dall'autore e non da circostanze fortuite e indipendenti dalla di lui volontà. " Tale è il discorso fatto dall' Oratore del Governo. (Ved. l'artic seguente, e gli artic. 64. 66. 67. 68. 319.

- 302. Qualunque colpevole di assassinio, parricidio, infanticidio, e veneficio, sarà punito con la morte; non derogando alla disposizion particolare contenuta nell'art. 18. rapporto al parricidio.
- (1) Punito con la morte. (Ved. gli artic. 12. 64. 66. 67. 68. 319.
  - 3c3. Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che per la esecuzione dei loro delitti impiegano torture, o commettono atti di barbarie.

304. L'omicidio semplice porterà la pena di morte quando avrà preceduto, accompagnato

o seguito un altro misfatto o delitto.

In qualunque altro caso il colpevole d'omicidio semplice sarà punito colla pena de' lavori pubblici a vita.

(1) Punito con la morte. Lavori forzati ec. (Ved. gli artic. 12. 15. 19. e per gli scusati gli artic. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 319. 321. 322. 324. 326. 327. 328. 329.)

#### 6. II.

#### Minaccie.

305. Chiunque avrà minacciato con scritto anonimo o firmato, un assassinio, un veneficio, o qualunque altro attentato contro le persone, che sarebbe punibile colla pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, sarà punito con la pena dei lavori pubblici a tempo, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di deporre una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempire a qualunque altra condizione.

(1) Lavori forzati ec. (Ved. gli artic. 15. 16.

386. Se questa minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la penasarà la prigionia di due anni almeno, e di cinque al più, e un' ammenda da cento a seicento franchi.

2.

354 \*\* )F0

aro

atti

a di

ato

mi

VOI

 $\tau$ ed.

ar.

22.

itto

Cio,

one,

dei ne,

i a

ata

de-

c a

(1) Carcerazione, e ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52 53. 54 55 308. 463.)

507. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione è stata verbale, il colpevole sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con un'ammenda da venticinque a trecento franchi.

(1) Carcerazione e ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 308. 463.

308. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti il colpevole potrà inoltre esser posto, per decreto o sentenza, sotto la vigilanza della alta polizia, per cinque anni almeno e dicci al più,

'(1) Vigilanza. (Ved. gli artic. 11. 44.)

#### SEZIONE II.

Ferite e percosse volontarie non caratterizzate omicidio, e altri misfatti se delitti volontarj.

309. Sarà punito con la pena della reclusione, qualunque individuo che avrà ferito, o percosso, se da questi atti di violenza è derivata una malattia o incapacità di lavoro personale per più di venti giorni. (1) Reclusione. (Ved. gli artic. 21. 64. 66. 67. 312. 320. 321. 322. 327. 329)

310. Se il misfatto mentovato nell'articolo precedente è stato commesso con premeditazione e aguato, la pena sarà quella dei pubblici lavori a tempo.

# (1) Lavori forzati . (Ved. gli artic. 15, 19. 312.)

311. Quando le ferite o percosse non avranno cagionata alcuna malattia o incapacità di lavoro personale della specie mentovata nell'articolo 309, il colpevole sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

Se vi è stata premeditazione o aguato la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più e l'ammenda di cinquanta a cinquecento

franchi.

- (1) Carcerazione, Ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 312. 315. 320. 321. 327. 328. 329. 463.)
- (2) Premeditazione. Tradimento o atto proditorio. (Ved. gli artic. 297. 298.)

312. Nei casi previsti dagli art. 300, 310, e 311. se il colpevole ha commesso il misfatto verso i suoi padre o madre legittimi, naturali, o adottivi, o altri ascendenti legittimi, sara punito come segue.

Se l'articolo al quale si riferisco il caso stabilisco la prigionia e l'ammenda, il colpevole

subirà la pena della reclusione;

So l'articolo stabilisce la pena della reclusione, il colpevole subirà quella dei pubblici lavori a tempo;

Se l'articolo stabilisce la pena dei lavori

pubblici a tempo, subirà quella dei lavori pubi blici a vita.

- (1) Padre, o Madre. (Ved. gli artic. 320 328. \$29.)
  - 313. I misfatti e delitti previsti nella presente e nella precedente sezione, se son commessi in riunione sediziosa, o con rivolta o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori, e provocatori di queste riunioni, rivolte, o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevolidi questi misfatti, o delitti, e condannati alle stesse pene di quelli che li avranno personalmente commessi.
- (1) Riunione sediziosa (Ved gli artic. 96. 97. 203. 206. 217. 221. 226 293. 315. 401. 440. 442.)

314. Qualunque individuo che avrà fabbricato o smerciato stiletti, trombeni, o qualunque specie siasi di armi vietate dalla legge o dai regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi.

Il delature delle dette armi sara punito con un'ammenda di sedici franchi almeno, e di

dugento al più.

Nell'uno e nell'altro caso le armi saranno

confiscate.

Il tutto senza derogare alle pene più gravi, se vi ha luogo, in caso di complicità di misfatto.

- (1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54 55 315. 463.)
  - 315. Oltre le pene correzionali mentovate negli articoli precedenti, i tribunali potranno decretare la sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia da due anni fino a dieci.

(1) Gli artic. precedenti ec. (Ved. gli artic. 11. 14. 311. 312. 314.)

316. Qualunque colpevole del delitto di castrazione subirà la pena dei lavori pubblici a

Se prima dello spirar di quaranta giorni dopo commesso il misfatto, ne è seguita la morte, il colpevole subira la pena di morte.

(1) Lavori forzati ec. (Ved. gli artic. 15. 16. (Morte) (Ved l'art. 12. (Scuse speciali) Ved. gli artic. 325. 326.

317. Chiunque con cibi, bevande, medicamenti, violenze, o qualunque altro mezzo avra procurato l'aborto di una donna incinta, vi abbia essa o non vi abbia acconsentito, sarà punito con la reclusione.

La stessa pena sarà pronunziata contro la donna che si sarà da per se svessa procurato l'aborto, o che avrà acconsentito di far uso dei mezzia lei indicatio dati a tal uopo, se l'aborto

ne è susseguito.

1 medici, chirurghi e altri ufficiali di sanità, o sivvero speziali, che avranno indicati o amministrati questi mezzi, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo in caso che l'aborto abbia avuto effetto.

(1) Reclusione. (Ved l'artic. 21.) Lavori forzati. (Ved gli artic. 15. 19.)

318. Chiunque avrà venduto o smerciato bevande falsificate contenenti mistioni nocive alla salute sara punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due anni al più, e con un'ammenda da sedici a cinquecento franchi.

Le hevande falsificate che si troveranno appartenere al venditore, o distributore saranno

confiscate.

(1) Carcerazione, anmenda. (Ved. gli artis. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. 475. num. 6.)

#### SEZIONE III.

Omicidio, ferite, e percosse involontarie, misfatti, e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati: omicidio, feri e, o percosse che non sono nè misfatti nè delitti.

## S. I.

## Omicidio, ferite e percosse involontarie.

319. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sara stato causa involontariamente, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno, e due anni al più, e con un'ammenda non minore di cinquanta ne maggiore di scicento franchi.

- (1) Omicidio. (Ved. gli artic. 295, 299. 300. 301. 3c4.)
- (2) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55.)

320. Se dalla mancanza d'avvertenza o di precauzione ne son resultate sole ferite o percosse, la prigionia sarà di sei giorni almeno, e di due mesi al più, e l'ammenda da sedici a centò franchi.

(1) Ferite. (Ved. gli artic. 309. 311. 312 317. non meno che gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55)

## §. II.

Misfatti e delitti scusabili, e casi ne' quali non possono scusarsi.

321. L'omicidio, come pur le ferite e percosse sono scusabili, se sono stati provocati da percosse o violenze gravi verso le persone.

(') Scusabili (Ved. gli artic. 295. 304. 309. 311 326), Quest'eccitamento deve essere di natura da fare la più viva impressione sullo spirito il più forte. "Discorso dell'oratore del Governo.

322. I misfatti e delitti mentovati nell' articolo precedente sono egualmente scusabili se sono stati commessi respingendo di giorno la scalata o lo scasso di recinti, muri o ingresso di una casa o di un appartamento abitato, o dei loro annessi.

Se il fatto è accaduto di notte, un tal case è regolato dall'articolo 329.

- (1) Scusabili. (Ved. gli artic 295. 304. 309.
- (2) Rottura scalata. (Ved. gli artic. 316. 326.)

323. Il Parricida non è mai scusabile.

- (1) Il parricidio. (Ved non ostante l'art. 13. e la nota)
  - 324. L'omicidio semplice commesso dal conjuge sull'altro conjuge non è scusabile, se pure la vita del conjuge che ha commesso l'omicidio non è stata posta in pericolo, nell'atto stesso nel quale l'omicidio è accaduto.

Ciò non pertanto, nel caso d'adulterio preveduto dall'articolo 336. l'omicidio semplice commesso dal marito sulla moglie o sul complice, nel momento in cui gli sorprende in delitto flagrante nella casa conjugale, è scusabile.

(1) Nel caso d'adulterio ec. "Si osserva che la legge non scusa quest' omicidio, se non sotto due condizioni; i. Se il marito l'ha commesso nell'istante medesimo in cui ha sorpreso l'adultero; più tardi ha avuto il tempo di riflettervi, e ha avuto campo di pensare, che non è permesso a veruno il farsi giustizii con le proprie mani; 2. se ha sorpreso l'adultero nella sua propria casa. Questa restrizione è sembrata necessaria, essendosi temuto, che se l'omicidio fosse ugualmente scusabile, la tranquillità delle famiglie non fosse disturbata da i mariti diffi lenti ed ingiusti acci cati dalla speranza di vendicarsi dai pretesi traviamenti delle loro mogli.,, Discorso degli oratori del Governo.

325. Il delitto di castrazione, se è state immediatamente provocato da un oltraggio violento al pudore, sarà considerato come omicidio o ferite scusabili.

# (1) Castrazione. (Ved. gli artic. \$20. 326.)

326 Allerchè il fatto che serve di scusa sarà

provato.

Se si tratta di un misfatto portante la pena di morte, o quella dei lavori pubblici a vita, e della deportazione, la pena sarà ridotta alla prigionia di un anno almeno, o di cinque al più.

Se si tratta di qualunque altro misfatto sarà

ridotta a una prigionia da sei mesi a due anni.
In questi due primi casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell'alta polizia per cinque
anni almeno e dieci al più.

Sesi tratta di un delitto, la pena sarà ridotta

alla prigionia da sei giorni a sci mesi.

#### S. III.

Omicidio, ferite, e percosse non caratterizzate misfatti nè delitti.

327. Non esistenè misfattonè delitto allorchè l'omicidio, le ferite, e le percosse erano ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità.

- (1) Non evvi në misfatto në delitto ec. (Ved. gli artic 295 304. 309. 311.)
  - 328. Non esiste nè misfatto, ne delitto, allorche l'omicidio, le ferite, e le percosse erano comandate dalla necessità attuale della difesa legittima di se stesso o di altri.
- (1) Legittima difesa ec. (Ved. gli artic. 295. 309. 311. Necessità attuale. "Queste parole provano che non si tratta se non del momento medesimo in cui uno si trova obbligato a respingere la forza con la forza. "Discorso dell'oratore del Governo.

329. Sono compresi nei casi di necessità at-

tuale di difesa i due seguenti.

1. Se l'omicidio è stato commeso, se le ferite sono state fatte, o le percosse date rispingendo di notte la scalata o lo scasso di recinti, muri, o ingresso di una casa o di un appartamento abitato o suoi annessi;

- 2. Se il fatto è accaduto difendendosi contro gli autori dei furti o latrocini eseguiti con violenza.
- (1) In tempo di notte ec. (Ved. gli artic. 295. 309. 311. 395 397.

#### SEZIONE IV.

#### Attentati contro i costumi .

- 530. Qualunque persona che avrà commesso un oltraggio pubblico al pudore, sarà punita con prigionia da tre mesi a un'anno, o con un'ammenda da sedici a duecento franchi.
- (t) Carcerazione. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463)
  - 331. Chiunque avrà commesso uno stupro violento, o sarà colpevole di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro persone dell'uno o dell'altro sesso, sarà punito con la reclusione.
- (1) Reclusione. (Ved.1'artic, 21. la nota e gli artic, 332. 333.)
  - 332. Se il misfatto è stato commesso sulla persona di un fanciullo al di sotto della ctà di anni quindici compiti, il delinquente subirà la pena dei lavori pubbblici a tempo.
- (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 15. 19. 333)
  - 333. La pena sarà dei lavori pubblici a vita, se i colpevoli sono della classe di quelli che hanno autorità sulla persona, verso la quale hanno commesso l'attentato se sono di lei institutori, o domestici salariati, o funzionari pubblici, o ministri di un culto, o se il reo chiune

que egli sia, è stato ajutato nel suo delitto da una o più persone.

## (1) (Ved. l'artic 15. e la nota.)

334. Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo, o agevolando abitualmente il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso, sotto l'età di anni ventuno, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi.

Se la prostituzione o corruzione è stata ecccitata, favorita o agevolata dai genitori, tutori, o altre persone incaricate d'invigilarvi, la pena sarà la prigionia da due a cinque anni, e l'ammenda da trecento a mille franchi.

- (1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52 53 54. 55. 335 463)
  - 3.35. Ai colpevoli del delitto mentovato nell' articolo precedente sarà interdetta qualunque "tutela e curatela, e qualunque partecipazione nei consigli di famiglia; a coloro, cioè, ai quali si applica il primo paragrafo del detto articolo per due anni almeno e cinque al più, e a coloro dei quali si parla nel paragrafo secondo, per a dicci anni almeno e venti al più.

Se il delitto è stato commesso o dal padre o dalla madre, il colpevole sarà inoltre privato dei diritti e vantaggi a lui accordati dal Codice Napoleone, Libro Primo, Titolo IX. Della patria potestà, sulla persona ed i beni del

figlio.

In tutti i casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell'alta polizia, osservando per la durata di tal sottoposizione i termini stabiliti per la durata della interdizione mentovata nel presente articolo.

- (1) Interdetto. (Ved. gli artic, 11. 42. 44.
  - 336. L'adultero della moglie non potrà esser denunziato se non dal marito; ed anche una tal facoltà dovrà cessare se sì trova nel caso prescritto dall'articolo 339.
- (1) L'adulterio. (Wed. la nota 2 sull'art. 1. del Cod. d' Instruzione),, La donna non essendo rea se non verso il marito, egli solo ha il diritto di reclamare L'azione è vietata a qualunque altro, perchè ogni altro è senza qualità e senza interesse. Inoltre il marito sarebbe pure privo della suddetta azione qua-Jora egli medesimo fosse stato condannato per cagione d'adulterio. In tal caso la giustizia lo rigetterebbe come indegno della sua fiducia, e non avendo potuto, come si vedrà in appresso, esser convinto d'adulterio, se non mediante un ricorso fatto da sua moglie vi sarebbe un forte motivo di temere, che non agisse per recriminazione.,, Discorso dell'oratore del Governo.

337. La meglie convinta d'adulterio subirà la pena della prigionia per tre mesi almeno e due anni al più.

Il marito potrà arrestare l'effetto di una tal. condanna, accensentendo a riprender la moglie.

- (1) Carcerazione. (Ved gli artic. 40.41.463.)
  - 338. Il complice della magglie adultera sarà punito con prigionia duranto lo stesso spazio di tempo ed inoltre con un'ammenda da cento a due mila franchi.

Le sole prove che potranno essere ammesse contre l'imputato di complicità saranno oltre il delitto fragrante, quelle risultanti da lettere o altre carte scritte dall'imputato.

## (1) Complice. (Ved. l'artic 59)

339. Il marito che avra tenuto seco una concubina nella casa conjugale, e che ne sara stato convinto, sul reclamo della moglie, sara punito con un'ammenda da cento a due mila franchi.

(1) Ammenda (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55), La procedura contro il marito per motivo d'adulterio non può aver luogo, che in forza di un reclamo della moglie, perchè essa sola ha un interesse di reclamare contro l'infedeltà di suo marito,, Discorso dell'oratore del Governo (Ved. la nota 2 sull'art. 1. del Codice d'instruzione.)

340. Qualunque persona che già stretta in matrimonio ne avrà contratto un'altro prima dello scioglimento del precedente, sarà punita con la pena dei lavori pubblici a tempo.

Il pubblico ufficiale, che avra prestato il suo ministero a un tal matrimonio, conoscendo l'esistenza del precedente, sarà condannato alla

medesima pena.

- (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 15. 16. 19)
- (2) Il pubblico uffiziale. (Ved. l'art. 194.)

#### SEZIONE V.

Arresti illegali e sequestri di persone.

341. Sarà punito con la pena dei pubblici lavori a fempo chiunque senza l'ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la Vegge ordina l'arresto degl'imputati, avra arrestata, detenuta, o sequestrata qualunque persona.

Chiunque avrà somministrato il luogo per eseguire la detenzione o il sequestro subirà la me-

desima pena.

- (1) Avranno arrestato, ritenuto, o \* sequestrato ec. " Non si tratta punto quì degli arresti illegali commessi dai pubblici funzionarj. Una tal materia vien regolata dal primo titolo del terzo libro. Le attuali disposizioni non riguardano se non gli attentati alla libertà commessi dai particolari. Si può essere arrestati da qualunque individuo quando si è sorpresi commettendo un misfatto, che qualunque persona ha il diritto di denunziare. Si può essere parimente arrestati da quello che a tal uopo viene autorizzato da una legge, o che è munito di un ordine di un autorità competente. Fuori di questi due casi chi si fa lecito di eseguire un arresto è reo di un misfatto; e il presentare una stanza per seque. strare e ritenere la persona arrestata è un atto di complicità ec.,, Discorso degli oratori del Governo. (Ved. gli artic. 15.16. 19. 114. e seg.)
  - 342. Se la detenzione o il sequestro è durato per più di un mese, la pena sarà quella dei lavori pubblici a vita.
  - (1) Lavori forzati. (Ved. gli art. 15. 16. 19.)
    - 34.3 Le pena sarà ridotta alla prigionia da due a cinque anni, se i colpevoli dei delitti contemplati nell'articolo 341, prima di essere

effettivamente processati, hanno reso la libertà alla persona arrestata, sequestrata o detenuta avanti lo spirar del decimo giorno da quello dell'arresto, detenzione o sequestro in poi. Potranno ciò non pertanto esser sottoposti alla vigilanza dell'alta polizia per l'intervallo di cinque anni almeno, e di dieci al più.

(1) Carcerazione vigilanza. (Ved. gli art. 11.

-344. In qualunque dei tré casi seguenti.

1. Se l'arreste è stato eseguito con il falsoabito d'ufizio, il falso nome, o il falso ordine della pubblica autorità;

2. Se la persona arrestata, detenuta, o se-

questrata è stata minacciata di morte;

3. Se è stata assoggettata a torture corpe-

I colpevoli saran puniti con la morte.

# (1) Puniti con la morte. (Ved. l'artic. 12.)

#### SEZIONE VI.

Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova della stato civile di un fanciullo, o e porre in dubbio la di lui esistenza. Toglimento. Infrazioni delle leggi sulle inumazioni.

## S. I.

# Misfatti e delitti contro un fanciullo.

\$45. I colpevoli di aver tolto, nascosto, e soppresso un fanciullo, di aver sostituito un fanciullo ad un'altro, o di aver supposto un figlio ad una donna che non avrà parterito, saranuo puniti colla reclusione.

La medesima pena avrà luogo contre colore

che, avendo in custodia un fanciullo, non lo esibiranno alle persone che han diritto di reclamarlo.

## (1) Reclusione. (Ved. l'artic. 21.)

346. Qualunque persona che, avendo assistito ad un' parto, non avrà fatta la dichiarazione a lei ordinatà dall'articolo 56. del Codice. Napoleone e nel termine fissato dall' articolo 55. di detto codice (1), sarà punita con prigionia di sei giorni a sei mesi, e con ammenda da sedici a trecento franchi.

(1) Carcerazione, Ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 468.)

347. Qualunque persona, che avendo trovato un fanciullo recentemente nato non le avrà rimesso all'afficiale dello stato civile, come è prescritto dall' articolo 58. del Codice Napoleone (2) sarà punita con le pene stabilite nell' articolo precedente.

(1) Cop. NAP. Art. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno Farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all'ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

36 La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia. dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L' atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di

due testimoni .

(2) Cod. NAP. Art. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze e il tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l'autorità civile cui verrà consegnate. Que-

ste processe verbale sarà inscritto nei registri,

La presente disposizione non si applica a colui che avesse acconsentito di incaricarsi della cura del fanciullo, e che avesse fatta la sua dichiarazione a tal effetto avanti la municipalità del luogo ove il fanciullo è stato trovato.

348. Coloro che avranno portato ad un ospizio un fanciullo sotto l'età di sette anni compiti, che lor fosse stato confidato ad oggetto di averne cura, o per qualunque altra cagione, saranno puniti con prigionia da sei settimane a sei mesi, e con un'ammenda de sedici a cinquanta franchi.

Ciò non per tanto niuna pena sarà pronunciata, se non erano tenuti od obbligati a supplire gratuitamente agli alimenti e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avea sup-

plito.

(1) Carcerazione, ammenda. (Ved gli artic. 40 41.62.53.54.55.463.)

349. Coloro che avranno esposto ed abbandonato in un luogo solitario un fanciullo sotto l'età di sette anni compiti, coloro che avranno dato l'ordine di così esporlo, se questo ordine è stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati alla prigionia da sei mesi a due anni, e ad un'ammenda da sedici a duecento franchi.

(1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

350. La pena stabilita nell'articolo precedente sarà da due a cinque anni, e l'ammenda da cinquanta a quattrocento franchi, contro i tutori o tutrici, istitutori o istitutrici del fanciallo esposto ed abbandonato da essi o per loro ordine.

351. Se in seguito della esposizione ed abbandono contemplati dagli articoli 349 e 350. il fanciullo è rimasto mutilato, o storpiato, l'azione sarà considerata come ferite volontarie per parte della persona che lo ha esposto ed abbandonato: se ne è accaduta la morte, l'azione sarà considerata come omicidio semplice: nel primo caso i colpevoli subiranno la pena applicabile alle ferite volontarie, e nel secondo caso quella dell'omicidio.

- (1) Ferite volontarie. (Ved. gli art, 309. e seg.)
- (2) Omicidio . (Ved gli artic. 295. 304)

. 352. Coloro che avranno esposto e abbandonato in un luogo non solitario un fanciallo sotto l'età di sette anni compiti, saranno puniti con prigionia da tre mesi a un anno, e con una ammenda da sedici a cento franchi.

- (1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)
  - 353. Il delitto preveduto dall'articolo precedente sara punito con prigionia da sei mesi a due anui, e con un'ammenda da venticinque a duecento franchi, se è stato commesso dai tutori o tutrici, institutori o institutrici del fanciullo.
  - (1) Carcerazione, ammendà. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

## g. II.

## Toglimento dei minori.

354. Chiunque avrà con frode o violenza tolto e fatto togliere un minore, o le avrà portato via, rimosso o distratto, fatto pertar via, rimovere o distrarre dai luoghi, nei quali egli era stato posto da coloro all'autorità o direzione dei quali era soggetto o affidate, subirà la pena della reclusione.

## (1) Reclusione. (Ved. l'artic. 21.)

355. Se la persona così tolta, o sviata è una fanciulla sotto i sedici anni compiti, la pena sarà quella dei lavori pubblici a tempo.

- (1) Lavori forzati. (Ved. 1' artic. 15. 16, 19., 1'art. seg.
  - 356. Quando la fanciulla minore di sedici anni avesse acconsentito al suo ratto, o seguito volontariamente il rapitore, se questi era maggiore di ventun anno o più, sarà condannato ai lavori pubblici a tempo

Se il rapitore non avea per anche ventun anno sarà punito con prigionia da due a cin-

que anni.

## (1) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 15.19.)

357. In caso che il rapitore avesse sposata la fanciulla da lui rapita, non potrà essere precessato se non che sul reclamo delle persone, che secondo il Codice Napoleone hanno il diritto di domandare la nullità del matrimonio; nè condannato se non dopo che la nullità del matrimonio sarà stata pronunciata.

(1) Non si potrà procedere contro di lui., Non basta neppure affinchè lo sposatore possa essere molestato criminalmente, che sia stata domandata la nullità del matrimonio; è necessario inoltre, che il matrimonio sia state dichiarato nullo; mentre sarebbe possibile,

che nell'epoca in cui l'azione di nullità fosse stata intentata, vi fosse un motivo di non ammette la coutro i parenti, tanto perchè avessero espressamente o tacitamente approvato il matrimonio, o perchè fosse passato senza che dal canto loro sia stato fatto verun reclamo, sebbene abbiano avuta notizia del seguito maritaggio. Se l'interesse della società è che verun misfatto non resti impunito, il suo maggiore interesse in tale occasione si è di mostrarsi indulgente, e non sagrificare a una tarda vendetta la felicita di una famiglia, Discorso dell'oratore del Governo.

(Ved. la nota 2. sull'artic. 1. del Codice d'instruzione.

## . 6. 111.

## Infrazione alle leggi sulle inumazioni.

358. Coloro che senza precedente autorizzazione dell' afficiale pubblico ne' casi in cui è prescritta, avranno fatto inumare un individuo morto, saranno puniti con prigionia da sei giorni a due mesi, e con un' ammenda da sedici a cinquanta franchi, senza pregiudizio del processo da intentarsi contro i misfatti dei quali potessero esser imputati in tal circostanza gli autori di questo delitto.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno trasgredito in qualunque maniera alla legge e ai regolamenti relativi alle inuma-

zioni affrettate.

(1) Senza pregiudizio.,, Quelli a' quali la legge impone il dovere di far simili dichiarazioni, non devono perderle di vista se non nel caso, in cui insorgesse qualche presunzione di morte violenta, stante, che la loro negligenza potrebbe esporli ad esser molestati come rei di aver nascosto il cadavere di una persona ammazzata. (Ved. il seguente articolo.)

359. Chiunque avră ricevuto per nascondere, o nascosto il cadavere di una persona uccisa o morta in seguito di percosse o ferite, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un'ammeuda da cinquanta a quattrocento franchi; senza pregiudizio delle pene più gravi se ha preso parte al misfatto.

(1) Carcerazione, ammenda (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54 55. 295. 309. 463.)

360. Sarà punito con prigionia da tre mesi a un'anno e con un'ammenda da sedici a due cento franchi, chiunque si sarà reso colpevolo di violazione di tombe o sepoleri; senza pregiudizio delle pene stabilite contro i misfatti o delitti che fossero con questo congiunti.

(1) Carcerazione, ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

#### SEZIONE VII.

Falsa testimonianza, Calunnie, Ingiurie, Rivelazione di segreti.

#### 6. I.

## Falsa testimonianza.

361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, o contro l'accusato o in di lui favore, sarà punito con la

pena dei pubblici lavori a tempo.

Se ciò non pertanto l'accusato è stato condannato ad una nena più grave di quella dei pubblici lavori a tempo, il falso testimone che ha deposto contro di lui subirà la medesima pena.

- (1) Falsa testimonianza. (Ved. la nota 1. sull'artic. 71 del Codice d'instruzione; e gli artic. 15. 16. 19. del presente Codice.)
  - 362. Chiunque sarà colpevele di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia, o contro l'imputato o in di lui favore, sarà punito con la reclusione.

363. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito con la pena stabi-

lita nell'articolo precedente .

- (1) Reclusione. (Ved. l'artic. 21. e la nota 1. sull'artic 71. del God. d'instruzione.)
  - 364. Il falso testimone in materia correziozionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, ricompensa qualunque o promesse, sarà punito colla pena de' pubblici lavori a tempo: in ogni caso sarà confiscato ciò che il falso testimone avrà ricevuto.

Tomo IV.

(1) Lavori forzati . (Ved. gli art. 15. 16. 19.)

365. Il colpevole di subornazione di testimoni sarà condannato alla pena de'lavori pubblici a tempo, se la falsa testimonianza, che ne fu l'oggetto, porta la pena della reclusione: ai lavori pubblici a vita, se la falsa testimonianza porta la pena dei lavori pubblici a tempo, o quella della deportazione; ed alla pena di morte se porterà quella dei pubblici lavori a vita, o la pena capitale.

366. Quegli a cui sarà stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, e che avra preso un giuramento falso sarà punito con la

degradazione civica.

(1) Degradazione civica. (Ved. l'artic. 34.), La procedura contro un tal delitto appartiene specialmente al pubblico ministero. In quanto alla parte o il giuramento è stato da essa deferito o lo è stato ex officio. Nel primo caso la parte vien rigettata dall'art. 1363. del Cod Napoleone... Nel secondo caso la parte interessata può essere ammessa a provare la falsita della dichiarazione, ma deve conformarsi alle regole prescritte dal Codice di procedura civile.,

"Riguardo poi al suddetto pubblico ministero la questione di sapere, se la parte civile è o no ammissibile a pretendere che il giuramento è falso è a lui straniera. L' interesse della società esige, che il misfatto del giuramento falso non resti impunito; e sebbene la parte non possa agire per suo privato interesse, la pena dovuta al misfatto deve esser sempre promossa dal pubblico ministero

(Ved. il discorso dell'Oratore del Governo.)

### 6. II.

Calunnie, Ingiuric, Rivelazione di segreti.

367 Sarà colpevole del delitto di calunnia quegli che o in luoghi o riunioni pubbliche, o in un atto autentico e pubblico, o in uno scritto stampato o non stampato che sarà stato affisso, venduto, o distribuito, avrà imputato ad un individuo qualunque, fatti che, se fosser veri, esporrebbero quegli contro il quale sono asseriti, a processi criminali o corresionali o anche soltanto al disprezzo o all'odio dei cittadini.

La presente disposizione non si applica ai fatti, la pubblicità dei quali è autorizzata dalla legge, nè a quelli, che l'autore della imputazione era obbligato a rivelare o reprimere per la natura delle sue funzioni, o de'

suoi doveri.

- 368. Si reputa falsa qualunque imputazione in appoggio della quale non si allega la prova legale. In conseguenza l'autor della imputazione non sarà ammesso a domandare in propria difesa, che ne sia fatta la prova: non potrà neppure allegare come mezzo di scusa, che i documenti o i fatti sono notori, o che le imputazioni che danno luogo al processo sono copiate o estratte da fogli esteri, o altri scritti stampati.
- (1) A domandare che ne sia fatto la prova ec., Ma se l'autore dell'imputazione denunzia i fatti, i Giudici devono sospendere di giudicare il delitto di calunnia, finche sia deciso se l'individuo a cui i suddetti fatti sono imputati sia effettivamente rea; perche se fosse condannato, non si potrebbe ragionevol-

mente condannare il denunziatore., Discorso dell'oratore dell'Governo. (Ved. gli artic. 370. 372.)

369. Le calunnie pubblicate per via di giornali esteri potranno dar luogo a processo contro coloro che avranno mandato gli articoli, o dato l'ordine d'inserirvegli, o contribuito alla introduzione o alla distribuzione di questi fogli in Francia.

370. Allorchè il fatto imputato sarà legalmente provato vero, l'autore della imputazione sarà al coperto da qualunque pena.

Non sarà considerata come prova legale so non quella risultante da una sentenza, o da

qualunque altro atto autentico.

371. Allorchè la prova legale non sara allegata, il calunniatore sarà punito con le se-

guenti pene .

Se il fatto imputato è di tal natura da meritar la pena di morte, i lavori pubblici a vita, o la deportazione, il colpevole sarà, punito cou prigionia da due a cinque anni, e con un' ammenda di dugento a cinquecento franchi.

In tutti gli altri casi la prigionia sarà da uno a sei mesi, e l'ammenda da cinquanta a

due mila franchi.

(1) Prigionia, ammenda. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.

372. Allorche i fatti imputati saranno punibili secondo la legge, e l'autore della imputazione li avrà denunziati, sarà, durante l'informazione su questi fatti, sospeso il processo e il giudizio sul delitto di calunnia.

(Ved. l'art. 368. e la nota.)

373. Chiunque avrà in scritto intentato una accusa calunniosa contro una o più persone davanti ufficiali di giustizia, o di polizia amministrativa e giudiciaria, sarà punito comprigionia di un mese a un anno, e con un' ammenda da cento a tremila franchi.

(1) Prigionia, ammenda. (Ved. gli artic 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55. 374. 463. del presente Codice, e la nota sull'artic. 30. del Cod. d'instruzione.

374. In tutti i casi ai calunniatori saranno, contando dal giorno in cui avran subita la pena, interdetti per cinque anni almeno e dieci al più i diritti mentovati nell'articolo 42.

del presente Codice.

375. In quanto alle ingiurie o espressioni oltraggianti che non contenessero imputazione di alcun fatto preciso, ma soltanto di un vizio determinato; se sono state proferite in luoghi o riunioni pubbliche, o inserite in scritti stampati o non stampati, che fossero stati sparsi o distribuiti, la pena sarà un'ammenda da sedici a cinquecento franchi

(1) Di un vizio determinato ec. ,, Rimproverare per esempio pubblicamente a qualcheduno un vizio, come sarebbe l'ubriachezza o il libertinaggio, è un oltraggio, che non deve lasciarsi impunito, se la persona offesa ne chiede sodisfazione; ma l'ingiuria non è così grande come se alcuni fatti fossero precisati. L'ingiuria vaga è di una minor forza, e la sola ammenda è una pena sufficiente... L'autore dell'imputazione di un vizio non ha verun mezzo di sottrarsi dalla pena. Chiederà egli di essere ammesso alla prova? La legge

non lo permette. Vorrà egli denunziare? Non si denunziano se non i fatti precisi e qualificati misfatti, delitti, o contravvenzione, il che non può applicarsi all'imputazioni di un vizio in generale., Discorso dell'oratore del Governo. (Ved gli artic 52. 53 54. 55.)

376. Tutte le altre ingiurie o espressioni oltraggianti che non avranno avuto questo doppio carattere, di gravità, e di pubblicità, daranno luogo soltanto a pene di semplice polizia.

# (1) Di semplice polizia. (Ved. l'artic 471. num. 11)

. 377. In quanto alle imputazioni ed ingiurie contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, o nelle aringhe, i giudici avanti i quali si agita la causa, potranno nel sentenziare, o pronunciar la soppressione delle ingiurie o scritti ingiuriosi, o ingiunger silenzio agli autori del delitto; o sospenderli dalle loro funzioni, e decretare su i danni e interessi.

La durata di questa sospensione non potrà ecceder sei mesi: in caso di recidiva sarà di un anno almeno, e di cinque al più.

Se le ingiurie o scritti ingiuriosi portano il carattere di calannia grave, ed i giudici innanzi i quali si agita la causa non possono conoscere del delitto, non potranno pronunciare contro i prevenuti se non una sospension provvisoria dalle loro funzioni, e gli rimanderanno, onde sia sentenziato sul delitto, ai giudici competenti.

(1) Calunnia grave ec. Così nel caso in cui le calunnie fossero di natura da esser punite in

conformità degli articoli 371. 374., se fossero state inscrite o nelle scritture o ne'contradittori davanti a un tribunale civile, questo tribunale potrà pronunziare provvisionalmente la sospensione, e rimetterne quindi la
decisione al tribunale correzionale competente per pronunziare la pena.

S78. I medici, chirurghi, ed altri ufficiali di sanità, non meno che gli speziali, levatrici, e tutte le altre persone depositarie, a causa del loro stato o professione, dei segreti a loro affidati, che fuori del caso in cui la legge obbliga alla denunzia avranno rivelato questi segreti saranno punite con prigionia di un mese almeno, o di sei al più, e con un'ammenda di cento a cinquecento franchi.

(1) Ved. gli artic. surriportati 358. 359, e la nota sull'artic. 156. del Godice d'instruzione.

#### CAPITOLO II.

Misfatti e delitti contro le Proprietà.

#### SEZIONE PRIMA .

#### Furti .

379. Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto.

(1) Fraudolentemente.,, Questa parola prova, che bisogna ancora perchè esista il furto, che la cosa involata appartenga altrui. Se non appartiene ad alcuno non può esservi frode, mentre l'espressione è relativa e suppone,

che qualcheduno possa essere stato ingannato o spogliato,, Discorso dell'oratore del Governo.

380. Le sottrazioni commesse dai mariti in pregiudizio delle loro mogli, dalle mogli in pregiudizio de'loro mariti, da un vedovo o da una vedova, in quanto alle cose che erano appartenute al consuge defunto, dai figli o altri discendenti in pregiudizio dei loro padri o madri o altri ascendenti, dai padri o madri o altri ascendenti, e da affini nello stesso grado, non potranno dar luogo se non a riparazioni civili.

Rapporto agli altri individui che avessero nascosto o si fossero appropriati tutti o parte degli oggetti furtivi, saranno puniti come col-

pevoli di furto.

(1) Se non a compensazioni civili. Il motivo, che in tali casi ha fatta rigettare la pubblica azione e non ammettere se non l'azione privata, vale a dire l'azione per i danni ed interessi, è secondo l'esposizione dell'oratore del Governo, perchè,, i rapporti tra le persone sono troppo intimi, affinchè vi sia luogo in occasione d'interessi pecuniari d'incaricare il pubblico ministero a scrutinare i segreti di una famiglia, che forse non dovrebbero esser giammai svelati, essendo al sommo pericoloso che un accusa venga promossa in affari ne quali è difficile assai il tracciare una linea inserviente a separare la mancanza di delicatezza dal delitto effettivo; in fine acciò, che il pubblico ministero possa promovere delle pene il cui effetto non si limiterebbe a spargere la costernazione fra tutti gl'individui di una famiglia, ma inoltre esser potrembero una sorgente eterna di divisione e di odio...

381. Sarauno puniti di morte gl'individui colpeveli di furti commessi colla riunione delle cinque segmenti circostanze;

I Se il furto è stato commesso di noite;

2. S'è stato commesso da due o più persone;

3. Se i colpevoli o uno di essi portavano

armi palesi o nascoste;

4. S' essi hanno commesso il misfatto, o col mezzo di scasso esterno o di scalata, o di chiavi false, in una casa, appartamento, camera, o quartiere abitati o ad uso di abitazione, o loro annessi; o prendendo il titolo di un pubblico funzionario o d' un ufficiale civile o militare, o dopo essersi rivestiti dell' uniforme o dell' abito d' ufizio del funzionario o dell' ufiziale, o allegando un ordine falso dell'autorità civile o militare;

5. Se hanno commesso il misfatto con violenza o minaccia di far uso delle loro armi.

- (1) Nella pena di morte ec (Ved. gli artic. 12. 64 66. 67), Il furto con violenza non è punibile con pena di morte, se non qualora sarà stato commesso con un unione di circostanze il di cui complesso offre un carattere di tal natura da esser messo nel medesimo grado dell'assassipio., Discorso dell'Oratore del Governo.
- (2) D'armi apparenti o nascoste. (Ved. l'art. 101.)
- (3) Rottura esteriore. (Vcd. gli artic. 393. 394. 395.

- (4) Scalata. (Ved. l'artic. 397.)
- (5) Ch'avi false. (Ved gli artic. 398. 399.)
- (6) Casa ab tata ec. Affinche la quarta circostanza sia completa, bisogna, che il furto sia stato commesso in una casa appartamento, camera o quartiere abitati, o servino d'abitazione con le loro dipendenze o che i ladri siensi introdotti in una delle seguenti maniere, cioè;

O per scalata,

O con chiavi false,

O assumendo il titolo di pubblico funzionario,

Oppure il titolo di uffiziale civile,

O eziandio il titolo di uffiziale militare,

O dopo essersi rivestito dell'uniforme o abito apposito del funzionario o di uffiziale.

O allegando un ordine falso dell'autorità

civile o militare.

Se i ladri si sono introdotti nella casa, camera, alloggio o loro dipendenze o in altra guisa la surriferita quarta circostanza non ha luogo.

Ella non ha luogo neppure, se il furto è stato commesso in una casa camera o quartiere abitati o inservienti all'abitazione o nelle

loro dipendenze.

382 Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a vita qualunque individuo colpevole di furto commesso col mezzo di violenza, e di più con due delle quattro prime circostanzo prevedute nell'articolo precedente.

Che anzi se la violenza col di cui mezzo è

stato commesso il furto ha lasciato tracce di ferite o di contusione, questa sola circostanza sarà sufficiente perchè sia pronunziata la pena dei pubblici lavori a vita.

- (1) Con violenza ec. " La circostanza che più di ogni altra cosa aggrava il furto è la violenza perchè allora il misfatto mostra la qualità di attentato contro la persona e contro la proprietà. In tal guisa il furto con violenza, si bbene non esista altra circostanza, e non abbia lasciata veruna traccia di ferite, sarà punito con la pena di lavori forzati per un dato tempo; ma se il furto oltre la violenza è stato accompagnato da diverse altre circostanze aggravanti, per esempio se è stato commesso in tempo di notte con armi, o se solamente nella violenza vi sono state delle ferite o contusione, è punibile non più coi lavori forzati per un dato tempo, ma co' lavori forzati a vita. " Discorso dell' Oratore del Governo (Ved gli artic. 15, 16, 19, 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72.)
  - 183. I furti commessi nelle pubbliche strade saranno ugualmente puniti colla pena dei pubblici lavori a vita.
- (1) Sulle pubbliche strade ec., Queste specie di delitti hanno sempre un carattere di violenza, che minaccia la sicurezza personale degl' individui... Devesi però supporre, che non vi sia stato per parte del reo verun aggressione con premeditato disegno di uccidere, altrimenti subirebbe la pena dovuta agli assassini., Discorso dell'oratore del Go-

verno. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 70. 71. 72. 391)

- 184. Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a fempo qualunque individuo colpevole di furti commessi coll'ajuto d'uno dei mezzi enunciati al num. 5. dell'art. 301, ancorchè lo scasso, la scalata, o l'uso delle chiavi false abbia avuto luogo in edifizi, parchi, o recinti che non servono ad uso d'abitazione e non dipendenti da case abitate; e anco quando non vi sarà lo scasso se non internamente.
- (1) Parchi o recinti. (Ved. l'artic. 391.) (2) Rottura interna. (Ved. gli artic. 393 394. 395 396)
  - 375. Sarà ugualmente punito colla pena dei pubblici lavori a tempo qualunque individuo colpevole di furti commessi, o con violenza, quando questa non avrà lasciata traccia alcuna di ferita o di contusione, e che non sarà accompagnata da verun'altra circostanza; o senza violenza, ma colla riunione delle tre circostanze seguenti;

1. Se il furto è stato commesso di notte; 2 Se è stato commesso da due o più per-

sone:

3. Se il colpevole, o uno di essi portava armi palesi o nascoste.

(1) Lavori forzati ec. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72 391 e le note.)

SS6. Sarà punito colla pena della reclusione qualunque individuo colpevole di furti commessi in uno de' seguenti casi;

1. Se il forto è stato commesso di notte, e da due o più persone, o se è stato commesso con una di queste due circo-tanze soltanto,

ma nel tempo stesso in un luogo abitato, c

ad uso d'abitazione;

2. Se il colpevole, o uno di essi, portava armi palesi o nascoste, quando anche il luogo ove il furto è stato commesso non fosse abitato, nè ad uso d'abitazione, e quando anche il furto sia stato commesso di giorno, e da una sola persona;

3. Se il ladro è un domestico, o un servitore a salario, quando anco abbia commesso il furto a pregiudizio delle persone che ei non serviva, ma che si trovavano nella casa del di lai padrone, e in quella ove ei l'accompagnava: o se è un operajo, lavorante, o apprendista, nella easa, officina o bottega del suo padrone; o se è un individuo che lavora abitualmente nell' abitazione ove avrà rubato;

4. So il furto è stato commesso da un locandiere, oste, vetturale, barcajnolo, o uno de' loro preposti, allorche avranno rubato tutti o parte degli oggetti affidati loro per tal titolo; o finalmente se il colpevole ha commesso il furto nella locaada od osteria in cui

era stato ricevuto.

(1) Reclusione. (Ved. gli artic. 21. 64. 66. 67. 68.)

387. I vetturali, barcajuoli o loro preposti, che avranno alterato vini o qualunque altra specie di liquidi o mercanzie, delle quali era stato loro affidato il trasporto, e che avranno commesso queste alterazioni con mescolarvi sostanze nocive, saranno puniti colla pena stabilita nell'articolo precedente.

Se non v'è stata mescolanza di sostanze nocive, la pena sarà la prigionia non minore di un mese ne maggiore d'un anno, ed un' ammenda non minore di sedici franchi, nè mag-

giore di cento.

388. Chiunque avrà rubato nei campi, ca-valli, bestie da soma, da trasporto o da sella, grosso o minuto bestiame, strumenti per l'agricoltura, raccolte, o biche di biade formanti parte delle raccolte, sarà punito colta reclusione.

Si applicherà la medesima pena trattandosi di furti di legname già tagliato ne'boschi, o di pietre già estratte nelle cave, ugualmente che per il furto di pesce dentro peschiere,

vivaj, o conserve.

- (t) Reclusione. (Ved. gli artic 21.64.66.67.68 Quest'articolo fa le veci delle disposizioni delle precedenti leggi relativi al furto ed oggetti esposti alla pubblica fede Tolti i casi espressi in quest'articolo, gli oggetti derubati potendo essere ritenati o essendo stati volontariamente affidati alla pubblica fede, non è altro, che un semplice furto, che non può punirsi se non con pene correzionali. (Ved. l'artic. 401.)
  - 389. Avrà luogo la pena medesima se per commettere un furto saranno stati tolti o rimossi i termini che servivano di separazione alle proprietà.
- (1) Oltrepassare i confini. (Ved. l'artic 4,6.)

390. E' considerata casa abitata, qualunque fabbuica, alloggio, tugurio, capanna anco mobile, che, senza essere abitata attualmente, è destinata all'abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come cortili, chiostre, granaj, scuderie, edifizi che vi sono racchiusi, qualunque sia il loro uso, e quando anco avessero un recinto particolare inchiuso nel recinto o circuito generale.

391. E' considerato parco o recinto, qualunque terreno circondato di fosse, pali, graticci o palanche, di siepi vive o secche, o di muri di qualunque materia essi siano, qualunque sia l'altezza, la profondità, la vetustà, o la degradazione di questi diversi recinti, quando anche non vi fosse porta da chiudersi a chiave o in altro modo, o quando la porta fosse senza sode imposte, e aperta abitualmente.

392. Sono ugualmente considerati recinti i parchi mobili destinati a rinchiudere armenti in campagna aperta, di qualunque materia sian fatti; e allorchè sono annessi a capanno non considerati come dipendenze di una casa abitata.

393. E' qualificato scasso ogni sforzo, rottura, degradazione, demolizione, toglimento di muri, tetti, pavimenti, porte, finestre, toppe, catenacci, altri utensili o istrumenti destinati a chiudere, o impedire il passaggio, e di ogni specie di recinto qualunque siasi.

·394. Gli scassi sono esterni o interni.

395. Gli scassi esterni son quelli per mezzo de' quali uno può introdursi nelle case, cortili, chiostre, recinti o annessi, o negli appar-

tamenti o quartieri particolari.

396. Gli scassi interni son quelli, che (dopo l'introduzione nei luoghi mentovati nell' articolo precedente) son fatti alle porte o recinti interni, ugualmente che agli armadi, o altri mobili chiusi.

E' compreso nella classe degli scassi interni il semplice furto di casse, scatole, ballette, involti in tela e corda, e altri mobili chiusi, contenenti effetti di qualunque sorte, quantunque lo scasso non sia stato eseguito sul luogo.

397. E' qualificata scalata, qualunque entrata nelle case, fabbriche, cortili, edifizi di qualunque sorte, giardini, parchi e recinti, esegnita per il di sopra dei muri, perte, tet-

toje o qualunque altra chiusura.

L'entrata per un'apertura sotterranea, diversa da quella siabilità per servir d'ingresso, è una circostanza aggravante al pari della scalata.

398. Sono qualificate chiavi false qualunque uncino, grimaldello, passa ingegni (1), chiavi immitate, contraffatte, alterate, o che non sono state destinate dal proprietario, locatario, albergatore o locandiere alle toppe, catenacci o altre serrature qualunque, a cui le avrà impiegate il colpevole.

399. Chiuque avrà falsificato o alterato chiavi, sarà condannato a una prigionia non minore di tre mesi nè maggiore di due anni, e ad un' ammenda di 25. franchi almeno, e di 50. al

oiù.

Se il colpevole esercita a professione di fab-

bro sarà punito con la reclusione;

Il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se occorre, in caso di complicità del misfatto.

- (1) Prigionia, ammenda, reclusione. (Ved. gli artic. 21. 40. 41. 52. 53. 54. 55. e le note.)
  - 400. Chiunque avrà estorto per forza, violenza o coazione, la firma, o la consegna d'uno scritto, d'un'atto, d'un titolo, d'un documento qualunque contenente o operante obbligazione, disposizione o discarico, sarà punito colla pena dei Iavori pubblici a tempo.
  - (1) Lavori for zati. ( Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71 72.)
    - 401. Gli altri furti non specificati nella presonte sezione, i ladronecci e mariolerie, ugual-
    - (1) L'orig. passe-partout.

mente che i tentativi di questi stessi delitti, son puniti con prigionia non minore d'un anno, nè maggiore di cinque; e potranno esserlo ancora con un'ammenda di 16. franchi almeno e di cinquecento al più.

Ai colpevoli potranno inoltre essere interdetti i diritti mentovati nell'articolo 42. del presente Codice, per lo spazio di cinque anni almeno e di dieci al più, da computarsi dal giorno in cui avranno subito la lor pena.

Potranno esser sottoposti ugualmente per decreto o per sentenza alla vigilanza dell' alta-

polizia pel medesimo numero di anni.

(1) Carcerazione, ammenda interdizione, vigilanza. (Ved gli artic. 9. 11. 40. 41. 42. 44. 52. 53. 54 55 463 )

(2) I tentativi (Ved. l'artic. 3.)

Nota. Relativamente a' complici de' ladri in generale, e di coloro che nascondono le robe derubate, Ved. agli artic. 59. 60. 61. 62. 63. e le note.

#### SEZIONE II.

Bancherotte, scroccherie, e altre specie di frode.

## S. I.

## Bancarotta e scroccheria.

402. Coloro, che nei casi preveduti dal Codice di Commercio, saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come appresso.

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti

colla pena dei lavori pubblici a tempo. Tomo IV.

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti colla prigionia non minore d'un mese ne maggiore di due anni.

- (1) Fallimenti. I caratteri che distinguono i falliti semplici dai falliti dolosi sono determinati dagli artic. 586. 58. 593. del Godice di commercio.
- (2) Lavori forzati. (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 70. 71. 72)
- (3) Prigionia. (Ved gli artic. 40. 41. del presente e l'artic. 592. del God. di commercio.), Si concepisce, che l'ammenda non poteva per questo delitto essere aggiunta alla prigionia; mentre come sarebbe possibile l'ottenere il pagamento di un ammenda da quello che non è in grado di pagare i propri creditori? Discorso dell'Oratore del Governo.
  - 403. Coloro che, conformemente al codice di commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta dolosa saranno puniti colla stessa pena dei bancarottieri fraudolenti.
- (1) Complici. (Ved gli artic. 59. 60. e seg.)
  - 404. Gli agenti di cambio e sensali che falliranno, saran puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo ; e se son convinti di bancarotta dolosa, la pena sara dei lavori pubblici a vita.
- (1) Gli agenti di cambio e sensali ec. ,, Quest' articolo è una conseguenza delle disposizioni del Cod ce di commercio, che stabilisce e-spressamente in virtù degli artic. 85. 86. che

un agente di cambio o sensale, non può in verun caso sotto alcun pretesto fare delle operazioni di commercio o di banca per suo conto; non può interessarsi direttamente o indirettamente sotto suo nome o sotto nome preso in prestito in veruna speculazione commerciale; non può ricevere nè pagare per conto de' suoi committenti; in somma non può farsi malleyadore degli affari, in cui s'intromette...

", Se è pertanto assolutamente proibito all' agente di cambio o al sensale l'entrare in negozidi commercio, egli in conseguenza non può fallire se non fraudolentemente .... Ora secondo l'artic. 89. del medesimo Codice la disposizione relativa al semplice fallimento non può evidentemente applicarsi a un caso di prevoricazione o fraude nell'esercizio di sì importanti e delicate funzioni, ne ad un caso consimile, i di cui effetti possono essere sì disastrosi alle case di commercio. Risulta da ciò, che l'agente di cambio o sensale se è in istato di fallimento deve esser punito come fallito doloso; e se poi è in istato di banca rotta o fallimento doloso, deve esser punito con una maggior pena di quella stabilita per i soliti casi . " Discorso dell' Oratore del Governo . (Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 70. 71. 72.)

405. Chiunque (o facendo uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando macchinazioni fraudolenti per persuadere l'esistenza di false intraprese, una facoltà o credito immaginazio, o per suscitare speranze timori d'un buon successo, d'un accidente o di qualunque altro

avvenimento chimerico,) si sarà fatto rimettere o consegnare fondi, mobili, od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, ricevute o discarichi; ed avvà con uno di questi mezzi scroccato o tentato di scroccare tutta o parte dell'altrui fortuna, sarà punito con prigionia non minore d'un anno ne maggiore di cinque, e con un'ammenda non minore di ciaquanta franchi nè maggiore di tremila.

Al colpevole potranno inoltre esser interdetti i diritti mentovati nell'articolo 42. del presente codice per uno spazio non minore di cinque nè maggiore di dieci anni, da contarsi dal giorno in cui avrà sebito la sua pena; il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se v'è

misfatto di fulso.

- (1) Scroccato o truffato ec. ,, La soppressione della parola dolo o inganno, che si trovava nelle precedenti leggi, toglierà ogni pretesto di suppore, che ogni delitto di truffa o scroccheria esiste nella sola intenzione d'ingannare; ed analizzando i termini della definizione si vedrà che la legge non vuole, che la procedura contro la truffa, possa aver luogo senza un concorso di circostanze ed atti antecede ti, che escludono qualunque idea di un affare puramente civile. , Discorso della Oratore del Governo.
- (2) Prigionie o ammende. (Ved. gli artic. 40, 41. 42. 52 53. 54 55 463.)
- (3) Tentativo. (Ved. l'artic. 3.)

#### 6. II.

#### Abuso di Fiducia.

406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, della debolezza o delle passioni d'un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio, obblighi ricevute o discarichi, per imprestiti di danaro o o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di ogn' altro effetto suscettibile d'obbligazione sotto qualunque forma sia stata fatta o mascherata questa negoziazione, sarà punita con prigionia non minore di due mesi ne maggiore di due anni, e con un'ammenda che non potra eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi che saranno dovuti alle parti lese, nè esser minore di venticinque franchi.

Potrà inoltre esservi applicata la disposizione del secondo paragrafo dell'articolo precedente.

(1) Prigionia, ammenda. (Ved. gli artic 40.41: 42.52.53.54.55 463)

407. Chiunque, abusando d'ina firma in bianco, statali affidata, vi avrà dolosamente scritto al di sopra un' obbligazione o discarico, o qualunque altro atto da porre in pericolo la persona o gli averi di colui che avrà firmato; sarà punito colle pene stabilite nell'art. 405:

Nel caso in cui la firma in bianco non gli fesse stata affidata, sarà proceduto contro di lui come falsario, e come tale punito.

(i) Carta firmata in bianco.; Nel primo caso, la scrittura è quella che doveva trovarsi sull'atto; e solamente il terzo ha fatto ciò che non gli era permesso di fare. Questa frode è una vera truffa o scroccheria; ed è poi una falsità se il terzo non è stato incaricato di riempire lo spazio in bianco. Non vi è abuso di fiducia se nulla gli è stato affidato; ma vi è la falsità perchè la mano, che ha vergato lo scritto non è quella da cui lo spazio in bianco dovea essere ripieno, ed inoltre il suddetto spazio contiene un corpo di scritto, che non dovea contenere.

Discorso dell' Oratore del Governo. (Ved.

la nota pag. 413.)

408. Chiunque avrà distratto o dissipato, a pregiudizio del proprietario possessore o detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, ricevute, o qualunque altro scritto contenente od operante obbligazione o discarico, che gli fosse stato consegnato a titolo di deposito, o per un lavoro salariato, coll' obbligo di restituirlo o esibirlo o di farne un uso o impiego determinato, sarà punito colle pene stabilite nell'articolo 406.

11 tutto senza pregiudizio di quanto è detto agli articoli 254. 255. e 256. relativamente alle sottrazioni, toglimenti di denari, effetti o do-

cumenti custoditi nei pubblici depositi.

409. Chiunque, dopo aver prodetto in una contestazione giudiciale qualche documento, scrittura omemoria, l'avrà sottratta in qualunque siasi modo, sarà punito con un'ammenda da venticinque franchi a trecento.

Questa pena sarà pronunziata dal tribuna-

le, che conosce della contestazione.

### Š. III.

Trasgressioni ai regolamenti sulle case di gioco; sulle lotterie, e sulle case di pegno.

410. Coloro che avranno tenuto una casa di gioco aleatorio, e vi avranno ammesso il pubblico, o liberamente o sulla presentazione degli interessati o affiliati, i banchieri di detta casa, tutti coloro che avranno stabilito o tenuto lotterie non autorizzate dalle leggi, tutti gli amministratori, preposti o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti con prigionia non minor di due mesi nè maggiore di sei, e con un'ammenda di cento franchi almeno, e di sei mila al più.

Ai colpevoli potranno inoltre per uno spazio non minore di cinque anni ne maggiore di dieci, da contarsi dal giorno in cui avranno subito la lor pena, essere interdetti i diritti mentovati nell'art. 42. del presente Codice.

In ogni caso, saranno confiscati tutti i fondi o effetti che saranno trovati esposti al gioco o messi alla lotteria, i mobili, istrumenti, utensili, preparativi impiegati o destinati al servizio dei giuochi o delle lotterie; i mobili e gli effetti mobili, di cui saranno guarniti o decorati i luoghi:

(1) Lotteria. Quest'artic. modifica la legge del 9. germinale an. VI. (Ved. gli artic. 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55. 463, e per analogia gli artic. 475, num. 4. e 477.)

411. Coloro che avranno stabilito o tenuto case d'ipoteca o di pegno, senza autorizzazione legale; o che, avendo un autorizzazione; non avranno tenuto un registro conforme al recolamenti, contenente, di seguito e senza al-

cuna lacuna nè interlinea, le somme o gli oggetti prestati, i nomi, domicilio e professione di chi avrà preso in impresto, la natura, la qualità, e il valore degli oggetti lasciati in pegno, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi, e con un'ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più.

(1) Case dove si fanno pegni. Quest'artic. modifica la legge del 16 piovoso an. 12. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53 54. 55. 463.)

#### S. 1V.

Ostacoli opposti alla libertà degl' incanti.

412. Coloro, che nell'aggiudicazioni della proprietà, dell'usufrutto, o della locazione di cose mobili od immobili, d'un'intrapresa, di una fornitura, d'una coltivazione, o d'un servizio qualunque, avranno impedito o turbato la libertà degl'incanti e delle offerte con vie di fatto, violenze o minacce, o innanzi o nel tempo degl'incanti e delle offerte, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni, nè maggior di tre mesi, e con un'ammenda di cento franchi almeno e di cinque mila al più.

La stessa pena avià luogo contro coloro che per mezzo di doni è promesse avranno allon-

tanati gli oblatori.

(1) Incanti. Quest'articolo è tratto dalla legge correzionale del 1791 e da quella del 24. aprile 1793. (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

#### 6. V.

Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio, e alle arti.

413. Qualunque violazione dei regolamenti di pubblica amministrazione, relativi ai prodotti delle manifatture francesi, che si esporteranno all'estero, e che hanno per oggetto di assicurare la buona qualità, le dimensioni, e la natura della fabbricazione, sarà punita con un'ammenda non minore di dugento franchi nè maggiore di tremila, e colla confisca delle mercanzie. Queste due pene potranno esser pronunziate cumulativamente o separatamente, secondo le circostanze.

(1) Manifatture Francesi. (Ved gli artic. 52. 53. 54. 55. 463.)

414. Qualunque condizione fra coloro che, fan lavorare degli operaj, tendente a coartare ingiustamente e abusivamente il ribasso dei salari, susseguita da un tentativo o principio d'esecuzione, sarà punita con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore d'un mese, e con un'ammenda di dugento franchi almeno, e di tremila al più.

(1) Tentativo. (Ved. gli artic. 3. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)

415. Qualunque accordo per parte degli operaj per far cessare il lavoro nel tempo modesimo, interdirlo in una fabbrica, impedire di portarvisi o di restarvi innanzi o dopo certe ore, e in generale per sospendere, impedire, e rincarare i lavori; se vi è stato tentativo o principio d'esecuzione, sarà punito con pri-

gionia non minore d'un mese, nè maggiore di tre.

I capi o istigatori saranno puniti con prigionia di 2. anni almeno e di 5. al più.

- (1) Tentativo: (Ved. gli artic. 3. 11. 40. 41: 44. 416. 463:
  - 416. Saranno egualmente puniti colla pena stabilita nell'articolo precedente, e secondo le stesse distinzioni, gli operaj che avranno pronunziato ammende, proibizioni, interdizioni, o proscrizioni di qualunque genere sotto il nome di condanne, e sotto qualunque siasi qualificazione o contro i direttori delle fabbriche, o gli appaltatori dei lavori, o gli uni contro gli altri.

Nel caso presente e dell'antecedente articolo, i capi o istigatori del delitto potranno, spirato il termine della pena, esser sottoposti alla vigilanza dell'alta polizia per due anni

almeno, e cinque al più.

- (1) Gli articiani. (Ved. gli artic. 11. 40. 41. 44. 416. 463.)
  - 417. Chiunque, colla veduta di nuocere all'industria francese, avrà fatto passare in paese estero direttori, commessi, od operai d'uno stabilimento, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni, e con un'ammenda di cinquanta franchi almeno e di trecento al più
- (1) Prigionia ed ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)
  - 418. Qualunque direttore, commesso o lavorante di una fabbrica, che avrà comunicato a persone estere, o a Francesi residenti in

'paese estero, i segreti della fabbrica ov'è impiegato, sara punito colla reclusione, e con un'ammenda non minore di cinquecento nè

maggiore di ventimila franchi:

Se questi segreti sono stati comunicati a Francesi residenti in Francia, la pena sarà la prigionia non minore di tre mesi nè maggiore di due anni, e un'ammenda di sedici franchi almeno, e di dugento al più.

# (Ved. l'artic. 52. 53. 54. 55.)

419. Tutti coloro che, per mezzo di fatti falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, per mezzo di offerte maggiori fatte sui prezzi stessi richiesti dai venditori, per mezzo di rianioni od accordi fra i principali detentori d'una stessa mercanzia o derrata tendenti a non venderla, o a non la vendere se non a un certo determinato prezzo; o che, mediante vie o mezzi fraudolenti di qualunque specie, avranno prodotto l'alzamento o l'abbassamento del prezzo delle mercanzie o derrate, o'delle carte ed effetti pubblici al di sopra o al di sotto dei prezzi determinati dalla libera e natural concorrenza del commercio, saranno puniti con prigionia non minore d'un mese, nè maggiore d'un anno, e con un'ammenda di cinqueento franchi al meno e di diecimila al più . I colpevoli inoltre potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per lo spazio di due anni almene, 🝧 e di cinque al più.

(1) Con vie o mezzi fraudolenti ec.,, Sono così in oggi moltiplicati, che sarebbe ugualmente difficile il descriverli del prevederli.,, Discorso dell'oratore del Governo. Appartiene ai magistrati il distinguere i raggiri illeciti e

le vie criminali da ciò che autorizza la cons sorrenza naturale e libera del commercio.

420. La pena sarà la prigionia non minore di due mesine maggiore di due anni, e un'ammenda di mille franchi almeno e di ventimila al più, se questi maneggi sono stati fatti per grani; biade, farine, sostanze farinacee, pane, vino, o qualunque altra bevanda.

La sottoposizione alla vigilanza speciale, che potrà esser pronunziata, non potrà durar me-

no di cinque anni ne più di dieci.

(1) Carcerazione, ammenda vigilanza. (Ved. gli art. 11. 40. 41. 44. 52. 53. 54. 55. 463.)

421. Le scommesse che saranno state fatte sul rialzamento, o ribasso del valore degli effetti pubblici, saranno punite colle pene

stabilite dall'articolo 419.

422. Sarà considerato scommessa di questa specie qualunque patto divendere o consegnare effetti pubblici, che il venditore non provasse aver posseduti nel tempo del patto, o aver egli dovuto possedere nel tempo della consegna.

423. Chiunque avrà ingannato il compratore sul grado di finezza dell'oro o dell'argento, sulla qualità d'una pietra falsa venduta per buona, sulla natura di qualuque specie di merci; chiunque con l'uso di pesi o misure false avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno e di un anno al più, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni e interessi, nè esser minoro di cinquanta franchi.

Saranno confiscati, se tuttora appartengono al venditore, gli oggetti del delitto o il valore di essi; saranno pure confiscati ed inoltre spez-

zati i pesi e misure false .

424. Se il venditore od il compratore hanne fatto uso ne'loro contratti di pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello stato, il compratore sarà privato d'ogni azione contro il venditore che lo avesse ingannate coll'uso de'pesi e misure vietate, senza pregindizio dell'azione pubblica per la pena tanto di questa frode, che dell'impiego dei pesi e misure vietate.

La pena, in caso di frode, sarà quella sta-

bilita dall'articolo precedente.

La pena per l'impiego delle misure e pesi vietati sarà determinata dal Libro Quarto del presente Codice, contenente le pene di semplice polizia.

(1) Carcerazione ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. Pena di semplice polizia. (Ved. gli art. 479. num 5. 6. 480. num. 2. 481. num. 1.)

425. Qualunque edizione di scritti, compesizioni di musica, di disegno, di pittura, o di ogni altra produzione stampata o incisa, in tutto o in parte, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto.

426. Lo smercio di opere contraffatte, l'introduzione sul territorio francese di opere che, dopo essere state stampate in Francia, sono state cootraffatte in paese estero, sono un de-

litto della medesima specie.

427. La pena contro il contraffattore, o contro l'introduttore sarà un'ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più; e contro lo smerciatore un'ammenda di venticinque franchi almeno, e cinquecento al più.

La confisca dell'edizione contraffatta sarà pronunziata contro il contraffattore, egualmente che contro l'introduttore e lo smerciatore: i rami, forme, o matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscate.

(1) Ammenda, confiscazione. (Ved. gli artic, 52. 53. 54. 55. 429. 463.)

428. Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque società di persone dell'arte, che avrà fatto rappresentare sul proprio teatro opere drammatiche, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con un'ammenda di cinquanta franchi almeno è cinquecento al più, e colta confisca dell'incasso.

(1) Ammenda, confiscazione. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55 429. 463.)

429. Nei casi preveduti dai quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o incassi confiscati sarà rimesso al proprietario, per indennizzario per la concorrente quantità dei danni sofferti; il più dell' indennizzazione a lui dovuta, quando non vi è stata vendita di oggetti confiscati, nè sequestro d'insasso, sarà regolato per le vie ordinarie.

### §. VI.

#### Delitti dei Fernitori :

430. Qualinque individuo incaricato, come membro d'una compagnia o individualmente, di forniture, intraprese, o amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, che senza esservi state astretto da una forza maggiore, avrà fatto mancare il servizio del quale è incaricato, sarà punito colla reclusione, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinque-

cento franchi; il tutto, senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d'intelligenza col nemico.

- (1) Reclusione, ammenda. (Ved. gli artic. 52. 53. 54. 55.
- (2) Nel caso d'intelligenza col nemico. (Ved. gli artic. 27. 78. 79. 433.)
  - 431. Quando la cessazione del servizio proverrà dal fatto degli agenti dei fornitori, gli agenti saranno con lannati alle pene stabilite dall'articolo precedente.

I fornitori e lor agenti saranno ugualmente condannati, allorchè gli uni e gli altri avranno

partecipato al misfatto.

- 432. Saranno puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo coloro, che essendo pubblici funzionari, agenti, preposti, o stipendiati del Governo, hanno ajutato i colpevoli a far mancare il servizio; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d'intelligenza col nemico,
- (1) Nel caso d'intelligenza col nemico. (Ved. l'artic. 72. 78. 79. 433.)
  - 433. Ancorche non sia mancato il servizio, se le consegne e i lavori sono stati ritardati per negligenza, o se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori o mano d'opera o delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con sei mesi almeno e con cinque anni al più di prigionia, e con un'ammenda, che non potrà escedere il quarto dei danni, e interessi, nè esser minore di cento franchi.

Nei diversi casi preveduti dagli articoli compresi nel presente paragrafo, non potrà essere intentato il processo se non sulla denunzia fat-

tane dal Governo.

#### SEZIONE III.

### Distruzioni, degradazioni, danni.

- 434. Chiunque avra volontariamente posto il fuoco a edifizi, navigli, battelli, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui o raccolte o in piedi o recise, ancorchè il legname sia in mucchi o in cataste, e le raccolte in mucchi o biche, come pure a materie combustibili situata in modo da comunicare il fuoco alle sopraddette cose, o ad una di esse, sarà punito con la pena di morte.
- (1) Pena di morte. (Ved. gli artic 12 64.66. 67 68. e le note, 458. 479. num. 1. se gli oggetti rimasti preda delle fiamme appartengono allo stato. (Ved. anche l'artic. 95.)
  - · 485. La pena sarà la stessa per quelli che avranno distrutto, per mezzo d'una mina, edifizj, navigli, o battelli.

### Ved. l' artic. 95.

436. La minaccia d'incendiare un'abitazione o qualunque altra proprietà sarà punita colla pena pronunziata contro le minaccie d'assassinio, e secondo le distinsioni stabilite negli articoli 305, 306. e 307.

487. Chiunque avrà volontariamente distrutto, o rovesciato per qualunque siasi mezzo, in tutto o in parte, edifizi, ponti, dighe o argini, o altre costruzioni ch'egli sapeva appartenere ad altri, sarà punito colla reclusione, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto di cento franchi.

Se vi è intervenuto omicidio, o ferite, il

colpevole sarà nel primo caso punito colla morte, e nel secondo colla pena dei lavori pubblici a tempo.

- (1) Reclusione, e ammenda. (Ved gli art. 21. 52. 53. 54. 55 Omicidio. (Ved gli artic. 12. 3c4. 64. 66. 67) Ferite. Ved. gli artic. 15. 16. 19. 64. 66. 67. 68. 70. 71. 72.
  - 438. Chiunque con vie di fatto si sarà opposto alla confezione dei lavori autorizzati dal Coverno, sarà punito con prigionia di tre mesi al meno o due anni al più, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di sedici franchi.

Gli instigatori subiranno il maximum della

pena.

- (1) Prigionia ed ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)
  - 439. Chiuuque avrà volontariamente bruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri,
    minute o atti originali della pubblica autorità,
    titoli, biglietti, lettere di cambio, effetti di
    commercio o di banca, contenenti o operanti
    obbligazione, disposizione o discarico, sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti saranno atti della pubblica autorità, o effetti di commercio o di banca, la pena sarà la reclusione:

Se trattasi di qualunque altro documento, il colpevole sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque anni al più, e con un' ammenda da cento a trecento franchi.

(1) Reclusione. (Ved l'artic. 21. e le note 64. 66. 67. 68.

Carce, azione, ammenda. (Ved. gli art. 40.

41. 52. 53. 54. 55. 463.)

440. Qualunque saccheggio, qualunque guaz sto di derrate o mercanzie, effetti, proprietà mobili, commesso con riunione o attruppamento e a forza aperta, sarà punito co' lavori pubblici a tempo; ciascuno de' colpevoli sarà inoltre condannato a un'ammenda di dugento franchi almeno, e cinquemita al più.

(1) Lav ri forzati. (Ved. gliartic. 15. 16. 19. 52 53. 54. 55 64. 66. 67. 68. 70 71. 72. Questo delitto ha maggiore o minor gravità secondo le circostanze determinate dagli art. 90 97. 98. 100. 203. 206. 265 293. 441.

441. Non ostante coloro, che proveranno d'essere stati strascinati con provocazioni o istigazioni a prender parte a queste violenze, potranno esser puniti colla pena soltanto della reclusione.

(1) Reclusione. (Ved. l'artic. 21. l'artic. precedente e le note.)

442. Se le derrate saccheggiate o distrutte son grani, biade o farine, sostanze farinacee, pane, vino, o altre bevande, la pena da subirsi dai capi, istigatori o provocatori soltanto sarà il maximum dei pubblici lavori a tempo, e dell'ammenda pronunziata dall'articolo 440.

443. Chiunque per mezzo di liquor corrosivo, o per qualunque altro mezzo, avrà guaste volontariamente mercanzie o materie inservienti a fabbricazione, sarà punito con prigionia d'un mese almeno, esdi due anni al più, e con un'ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè esser minore di sedici franchi.

Se il delitto è stato commesso da un lavorante della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più, senza pregiudizio dell'ammenda come è stato prescritto.

- (1) Prigionia ed ammenda. (Ved. gli art. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463.)
  - 444. Chiunque avrà devastato raccolte in piedi, o piantoni venuti naturalmente o piantati dalla mano dell'uomo, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

I colpevoli potranno inoltre per decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per cinque anni almeno e dieci

al più.

- (1) Prigionia vigilanza. (Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455 463.)
  - 445. Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi, ch'ei sapeva appartenere ad altri, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi per ciascuna pianta: senza che la totalità del tempo possa oltrepassare i cinque anni.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455. 463.)

446. Le pene saranno le stesse per ciascuna pianta mutilata, o scorzata in modo da farla perire.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450. 455 463.)

447 Se saranno stati distrutti uno o più innesti, la prigionia sarà di sei giorni alueno è di due mesi al più per ciascun innesto, senza che la totalità del tempo possa eccedere i due anni.

(Ved. gli artic. 11. 40. 41. 450, 455. 463.)

448. Il minimum della pena sarà di venti giorni nei casi preveduti dagli articoli 445. e 416. e di dicci giorni in quelli preveduti dall' articolo 449 se gli alberi erano piantati sulle piazze, strade, o vie pubbliche, vicinali, o traverse.

# (Ved. gli artic. 11. 40: 41. 450. 455. 463.)

'419. Chiunque avrà tagliato grani o foraggi che sapeva appartenere ad altri, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni ne maggiore di due mesi.

### ( Ved. gli art. 11.40.41.450.455.463.)

450. La prigionia sarà di venti giornialmeno e di quattro mesial più, se il grano è sta-

to tagliato in erba.

Nei casi preventi in questo e nei sei precedenti articoli, se il fatto è stato commesso in adio d'un pubblico funzionario e a cagione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col maximum della pena stabilita nell'articolo al quale il caso si riporterà.

Sarà lo stesso, anco non esistendo questa circostanza, se il fatto è stato commesso di

nette

451. Qualunque rottura o distruzione di strumenti d'agricoltura, di parchi di bestiami, o capanne di custodi, sarà punita con prigionia d'un mese almeno e d'un'anno al più.

# (Ved. gli art. 40. 41. 455. 463 479. num. 1.)

452. Chiunque avrà avvelenato cavallio altri animali da vettura, da sella, o da soma, bestiame da corna, montoni, capre, majali, o pesci nelle peschiere, vivaj e conserve, sara punito con prigionia di un anno almeno e di cinque al più, e con un'ammenda di sedici a tre-

cento franchi. I colpevoli potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno e per cinque al più.

( Ved. gliartic. 11.40.41.44.52.53.54.55.453.455.463.479. n. 2.)

453. Coloro che, senza necessità, avranno ucciso uno degli animali mentovati nell'articolo precedente, saranno puniti come appresso.

Se il delitto è stato commesso nelle fabbriche, recinti e dipendenze, o sulle terre appartenenti al padrone dell'animale ucciso delle quali ei fosse locatario, colono od affituario, la pena sarà la prigionia di due messalmeno e di sei al più.

Se è stato commesso in luoghi de' quali il colpevole era proprietario, locatario, colono, o affittuario, la prigionia sarà di sei giorni al-

meno e d' un mese al più.

Se è stato commesso in qualunque altro luogo la prigionia sarà di quindici giorni almeno o di sei settimane al più.

Il maximum della pena sarà sempre pronun-

ziato in caso di violazione di recinto.

454. Chiunque senza necessità avrà ucciso un animale domestico in un luogo di cui il padrono dell'animale sarà proprietario, locatario, coloro o affittuario, sara punito colla prigionia di sei giorni almeno e di sei mesi al più.

Essendovi violazione di recinto, sarà pre-

nunziato il maximum della pena.

# (Ved. gli artic. 40. 41. 455. 463.)

455. Nei casi preveduti dagli articoli 444. e seguenti sino al precedente inclusive, sarà pronunciata un'ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni e interessi, ne esser minore di sedici franchi.

456. Chiunque, in tutto o in parte, avia inpieno fosse, distrutto recinti, di qualunque materia sian fatti, tagliate o spiantate siepi vive o secche; chiunque avià rimosso o soppresso i termini di sasso, o d'albero qualuuque, o altri alberi piantati o riconosciuti per termini fra i diversi possessi, sara punito con prigionia di un mese almeno e di un'anno al più, e con un'anmenda eguale al quarto delle restituzioni e danni e interessi, che in verun caso non potrà esser minore di cinquanta franchi.

(Yed gli artic 40, 41, 52, 53, 54, 55, 389, 463.)

457. Saranno puniti con un'ammenda, che non potrà però eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinquanta franchi, i proprietari o affittuari, o qualunque altra persona che gode di molini, fabbriche, o peschiere, il quale coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente, avrà inondate le strade o gli altrui beni.

Se è risultato da questo satto qualche degradazione, la pena sarà, oltre l'ammenda, una prigionia di sei giòrni almeno e di un mese al più.

# (Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53 54. 55. 463.)

458. L'incendio degli altrui beni mobili o immobili, che sara stato cagionato della vetustà o dalla mancanza di restauro o pulimento di forni, cammini, fucine, case, fabbriche prossime, o da fuochi accesi nei campi a meno di cento metri (1) di distanza dalle case, edifizi,

<sup>(1) 170,</sup> braccia e un terzo circa dell'antica misura toscana.

foreste, cespugli, boschi, giardini, piantazioni siepi, biche, mucchi di grano, paglie, fieni; foraggi, o di qualunque altro deposito di materie combustibili; o da fuochi o lumi pontati o lasciati senza sufficiente precauzione; da fuochi d'artifizio accesi o tirati con negligenza o con imprudenza; sarà punito con un'ammenda di cinquanta franchi almeno e di cinquecento al più.

(1) (Ved. gli artic. 52 53. 54. 55. 463 471; num. 1. 479. num. 4. Fuori di questi casi l'incendio è un delitto. (Ved. l'artic. 434.)

459. Qualunque detentore, o custode di animali e bestiami sospetti d'infezione contagiosa che non avrà avvertito nel momento il maire della comune ove si trovano, e che anco innanzi che il maire abbia risposto al suo avviso non li avrà tenuti rinchiusi, sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due mesì al più, e con un'ammenda di sedici a dugento franchi.

460. Saranno ugualmente puniti con prigionia di due mesi almeno, e di sci al più, e con un'ammenda di cento a cinquecento franchi, coloro che ad onta del divieto dell' amministrazione avranno lasciato comunicar cogli altri i loro animali o bestiami infetti:

(Ved. gli artic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. 475 num. 7.)

461: Se dalla comunicazione mentovata nell'articolo precedente è risultato un contagio fra gli altri animali, coloro che avranno trasgredito, ai divieti dell'autorità amministrativa saranno puniti con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, e con un'ammenda di cento a mille franchi; il tutto senza pregiudizio dell'esecuzione delle leggi e regolamenti relativi

alle malattie epizootiche, e dell'applicazione

delle pene ivi stabilite.

462. Se i delitti di polizia correzionale di cui si tratta nel presente capitolo sono stati commessi da guardie campestri o de' boschi, o da ufficiali di polizia, sotto qualunque sia titolo, la pena di prigionia sarà almeno di un mese, e di un terzo al più, al di sopra della pena più grave che sarebbe applicata a un altro colpevole dello stesso delitto.

(1) Guardie campestri de' boschi. (Ved. gliartic. 40. 41. 52. 53. 54. 55. 463. (Ved ancora la nota sull'artic. 17. del Godice d'instruzione e sulla maniera di procedervi; e in quanto agli altri uffiziali di polizia, Ved. la nosta i quarta eccezione sull'artic. 91. del medesimo Godice.

### Disposizione generale.

463. In tutti i casi ne' quali è stabilita dal presente Codice la pena di prigionia, se il danno cagionato non eccede venticinque franchi, e se le circostanze sembrano attenuanti, i Tribunali sono autorizzati a ridurre la prigionia anco al di sotto di sei giorni, e l'ammenda anco al di sotto di sedici franchi. Essi potranno gualmente pronunciare separatamente l'una o l'alma di queste pene, senza che essa in verun caso esser possa al di sotto delle pene di semplice polizia.

### LIBROIV.

Trasgressioni di polizia, e loro punizione.

#### CAPITOLO PRIMO.

### Delle pene . .

464. Le pene di polizia sono,

La prigionia;

L'ammenda;

E la confisca di certi oggetti sequestrati.

465 La prigionia per trasgressioni di polizia non potra esser minore di un giorno, nè maggiore di cinque, secondo le classi, distinzioni e casi qui sotto specificati.

I giorni di prigionia sono giorni di 24. ore

compiti.

- (1) (Prigionia. (Ved. gli artic. 40. 41. 473. 474. 476 478. 480. 482.)
  - 466. L'ammende per trasgressioni potranno esser decretate da un franco sino a 15. inclusive, secondo le distinzioni e classi qui sotto specificate, e saranno applicate a profitto della comune nella quale sarà stata commessa la trasgressione.
- (1) Le ammende. (Ved. gli art. 467 468.)

467. Per il pagamento dell'ammenda vi è

luogo all' arresto personale.

Ciò non pertanto il condannato, per questo motivo, non potrà esser detenuto per più di quindici giorni, se giustifica la propria insolvenza.

468. In caso di mancanza di beni, le restituzioni, e indennizzazioni dovute alla parto

lesa sono preferite all'ammenda.

469. Le restituzioni, indennizzazioni, e spesse daranno luogo all'arresto personale; ed il condannato sarà ritenuto in carcere fino al total pagamento: per altro se queste condanne sono pronunziato in favor dello stato, i condannati potranno godere della facoltà concessa dall'articolo 467. nel caso d'insolvenza preveduto dall'articolo stesso.

470. I tribunali di polizia potranno anche nei casi determinati dalla legge, decretar la confisca, o delle cose prese in trasgressione, o delle materie o istrumenti che hanno servito,

o erano destinati a commetterla.

(1) Confiscazione. (Ved. gli artic. 472. 473. 481.)

#### CAPITOLO II.

Trasgressioni e pene:

#### SEZIONE PRIMA :

#### Prima classe.

- 471. Saranno puniti con un'ammenda da un franco fino a cinque inclusive;
- (1) D'ammenda. (Ved. gli artic. 406. 467. 468. 474.)
  - "I. Coloro che hanno trascurato di mantenere, restaurare, cripulire i forni, cammini, o fabbriche ove si fa uso del fuoco;
- (1) Uso del fuoco. (Ved. l' artic. 458.)
  - 2. Coloro che avranno violato la proibizione di tirare, in certi luoghi, fuochi di artifizio.
- (1) Fuo.hi d'artifizio.

3. Gli albergatori ed altri che obbligati a tener lume avessero trascurato di farlo; coloro che avranno trascurato di ripulire le strade o passaggi nelle comuni nelle quali una taleincombenza è a carico degli abitanti;

4. Celoro che avranno imbarazzata la via pubblica lasciandovi senza necessità materiali, o cose qualunque che impediscano o diminniscano la libertà, o la sicurezza del passo; coloro che in contravvenzione delle leggi e regolamenti avranno trascurato d'illuminare i materiali da essi deposti, o gli scavi da essi fatti nelle strade e piazze;

- (1) Imbarazzata. (Ved. quì appresso num. 7. 479 num. 4.)
  - 5. Coloro che avranno trascurato o ricusato di eseguire i regolamenti o decreti interessanti le strade comunali, o di obbedire alla intimazione emanata dall'autorità amministrativa di ristabilire o demolire gli edifizi minaccianti rovina;
- (1) Rovina. (Ved. l'artic 479. num. 4. 475. num. 1.)
  - 6. Coloro che avranno gettato o esposto avanti i loro edifizi cose di tal natura da nuocere con la loro caduta, o con esalazioni insalubri;
- (1) Gettate o esposte ec. (Ved. qui sotto num. 12. 475. num. 8. 476. 479. num. 3. 4.
- 7. Coloro che avranno lasciato nelle strade, vie, piazze, luoghi pubblici, o nei campi, vomeri da aratro, pali di ferro, stanghe, mazze, o altre macchine, instrumenti o armi di cui possano abusare i ladri, e altri malfattori;
- (1) Lasciati nelle strade. (Ved qui sotto num. 4. artic 472 479. num. 4.

8. Coloro che avranno trascurato di levare i bruci nelle campagne o giardini dei luoghi nei quali questa attenzione è prescritta dalle leggi o regolamenti.

9. Coloro che senz'altra circostanza prevoduta dalle leggi avranno colto o mangiato sul luogo stesso frutti ad altri appartenenti.

- (1) Colti o mangiati. (Ved qui sotto num. 10 art. 475. num. 9.)
  - 10. Coloro che senz'altra circostanza avranno spigato, rastrellato, o raspolato nei campi non peranche dell'intiero spogliati e vnofi delle loro raccolte, o prima del momento del levarsi, o dopo quello del tramontar del sole;
- (1) Sgranellato, sarchiato ec. (Ved. sopra num. 9. e l'artic. 473)
  - 11. Coloro che senza essere stati provocati avranno proferito contro qualcuno ingiurie, fuori di quelle prevedute dall'articolo 368. fino all'articolo 379. inclusive;
- (1) Ingiurie. (Ved. l'artic. 376. Gettate delle immondezze.
  - 12. Coloro che per inavvertenza avranno gettate delle immondezze sopra qualche persona;
- (1) Gettate delle unmondezze (Ved. sopra n. 6)
  - 13. Coloro che non essendo nè proprietari, nè usufruttuari, nè locatari, nè affittuari, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, nè essendo agenti o preposti di alcuna di queste persone, saranno entrati, o saranno passati per questo terreno, o su parte di csso, se è seminato, o preparato per la sementa;

- (1) Saranno entrati o saranno passati. (Ved. il numero seguente e l'articolo 479. num. 9. 10)
  - 14. Coloro che avranno lasciato passare i loro armenti o bestie da tiro, da soma, o da sella sul terreno altrui, prima che ne sia ritirata la raccolta.
- (1) Bestiami ec. (Ved. l'artic. 479. num. 10.)
  - 472. Saranno inoltre confiscati i fuochi di artifizio presi nel caso del paragrafo 2. dell' articolo 471. i vomeri, istrumenti ed armi mentovato nel settimo numero dell' art. stesso.
- (1) Fuochi d'artifizio (Ved. l'artic. 471. num. 2. num. 7.
  - 473. La pena di prigionia per tre giorni al più potrà inoltre esser pronunziata secondo le circostanze contro coloro che avranno sparato fuochi d'artifizio; contro coloro che avranno spigato, rastrellato, o raspolato in contravvenzione del num. 10. dell'art. 471.
  - 474. La pena di prigionia contro tutte le persone mentovate nell'art. 471. avrà sempre luogo, nei casi di recidiva, per tre giorni al più.
- (1) Prigionia. (Ved. gli art. 465. 483.)

#### SEZIONE II.

#### Seconda classe.

- 475 Saranno puniti con un'ammenda da sei fino a dieci franchi inclusive.
- (1) D' ammenda, (Ved. gli artic, 466, 467. 468, 478.)

1. Coloro che avranno trasgredito alle gride, di vendemmia, o altre gride autorizzate dai regolamenti;

### (1) Regolamenti. (Ved. l'artic. 471. num. 6.)

2. Gli albergatori, osti, locandieri, o lo-- catori di appartamenti mobiliati, che avranno trascurato d inscrivere di seguito, e senza alcuna lacana, in un registro tenuto regolarmente, i nomi, qualità, domicilio abituale. data dell'arrivo e partenza di qualunque persona, che avesse dormito o passata una notte nelle loro, case; quelli fra essi che avessero mancato di presentare questo registro all'epoche determinate dai regolamenti, o allorchè. ne fossero stati richiesti, ai maires, aggiunti, ufficiali, e commissari di polizia, o ai cittadini a tal effetto destinati: tuttociò senza pregiudizio dei casi di responsabilità mentovati nell'art. 73. del presente Codice, relativamente ai misfatti o delitti di coloro che, avendo alloggiato o dimorato presso di essi, non fossero stati inscritti regolarmente;

3. I vetturali, barrocciaj, conduttori di qualunque sorta di vetture, o di bestie da soma, che avessero trasgredito ai regolamenti per cui sono obbligati di rimanere costantemente in vicinanza dei loro cavalli, bestie da tiro, o da soma, e delle loro vetture, ed in grado di guidarle e condurle; di occupare un solo lato delle strade o vie pubbliche; di scansarsi e porsi in fila in faccia a tutte le altre vetture, e di lasciar libera ad esse al loro avvicinarsi la metà almeno delle vie, argini e

strade .

# (1) Baroccia, e carrettieri. (Ved. l' art. 476.)

4. Coloro che avranno fatto o lasciato correre cavalli, bestie da tiro, da soma, o da sella nell'interno di un luogo abitato, o violati i regolamenti contro il carico, la rapidità, e la cattiva direzione delle vetture.

- (1) Cavalli, bestie da soma ec. (Ved. l'artic. 476.)
  - 5. Coloro che avranno stabilito o tenute nelle strade, vie, piazze o luoghi pubblici giuochi di lotto, o altri giuochi aleatori.
- (1) Lotteria. (Ved. gli artic. 410. 47.)
  - 6. Coloro che avianno venduto o smerciato bevande falsificate; senza derogare alle pene più severe, che saranno pronunciate dai tribunali di polizia correzionale, nel caso in cai esse contenessero frammiste materie nocive alla salute.
- (1) Bevande falsificate. (Ved. gli artic. 318. 476. 477.)
  - 7. Coloro che avranno lasciato in libertà di vagare pazzi o furiosi ad essi affidati, o animali malefici o feroci; coloro che avranno aizzati, o non ritenuti i loro cani allorohè attaccano o insegnono i passeggieri, sebbene non ne fosse avvenuto male o danno alcuno;
- (1) Degli animali malefici o feroci. (Ved. l'art. 459. 460. 461. 479. num. 2.)
  - 8. Coloro che avranno scagliato pietre o alfri corpi duri, o immondezze contro le case, edifizi, o recinti altrui, e nei giardini o parchi; e quelli pure che volontariamente avessero gettato corpi duri, o immondezze sopra di alcuno.
- (1) De' corpi duri o delle immondizie. (Ved. l'artic. 471. num. 6, 12. l'artic. 476. 479. num. 3.)

- 9. Coloro che non esssendo proprietari, usufruttuari, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, vi sono entrati e passati nel tempo in cui questo terreno era carico di grani in spighe, d'uve o altri frutti maturi o prossimi alla maturità;
- (1) Vi sono entrati e vi sono passati. (Ved. il numero seguente, e l'artic. 471. num. 9. 13. 14.)
  - 10. Coloro che avessero fatto o lasciato passaro bestiami, animali da tiro, da soma, da sella sul terreno altrui, seminato, o coperte di una raccolta in qualunque siasi stagione, o in un bosco ceduo di altrui proprieta;

### (1) Bestiami ec. ( Ved. l' artic. 471. num 14.)

11. Coloro che avessero ricusato di ricevere le monete nazionali non false nè alterate se-

condo il valore per cui sono in corso;

o trascurato di fare i lavori, di prestare il servigio, o il soccorso di cui fossero stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragi, inondazione, incendio, o altre calamità, come pure nei casi di ladronecci, saccheggi, delitto fragrante, clamor pubblico, o esecuzion gindiziaria;

13. Le persone indicate negli articoli 284.

e 288. del presente Codice.

476. Secondo le circostanze potrà decretarsi eltre l'ammenda stabilita dall'articolo precedente la prigionia per tre giorni al più contro i vetturali, barrociaj, o conduttori trasgressori, o contro coloro che avranno trasgredito alla legge con la rapidità, cattiva direzione, o carico delle vetture o degli animali, contro i venditori o smerciatori di bevando

falsificate, contro coloro che avranno scagliati corpi duri o immondezze.

- (1) Prigionia. (Ved. gliartic. 465, 475, num. 3, 4, 6 8, 478.
  - 477. Saranno prese e confiscate 1. Le tavole, strumenti, apparecchi de'giochi o lotterie stabilite nelle strade e vie pubbliche, come pure le poste, fondi, generi, oggetti, o premi proposti ai giuocatori nel caso dell'articolo 476. 2 Le bevande falsificate trovate appartenere al venditore e smerciatore, le quali saranno in seguito gettate via. 3. Gli scritti o stampe contrarie ai buoni costumi, le quali saranno in seguito minutamente stracciate.
- (1) (Ved. l'artic. 475. num. 5. 6. 13. e gli art. 284 288.)
  - 478. La pena della prigionia per cinque giorni al più sarà sempre decretata in caso di recidiva contro tutte le persone mentovate nell'articolo 475.
- (1) Prigionia. (Ved. gli artic. 465. 476. 483.)

#### SEZIONE III.

#### Terza Classe.

479. Saranno puniti con un ammenda da undici a quindici franchi inclusive,

### Ammenda (Ved. gli artic. 466. 467. 468. 482.)

- 1. Coloro che fuori dei casi preveduti dall' articolo 434. fino all'articolo 462. inclusive, avranno volontariamente danneggiato l'altrui mobilia.
- 2. Coloro che avranno cagionato la morte o ferite ad animali o bestiami ad altri appar-

tenenti con aver lasciato vagare pazzi o furiosi o animali malcfici o feroci, o con la rapidità, cattiva direzione, o eccessivo carico delle vetture, cavalli, bestie da soma o da sella;

- (1) Divagazione. (Ved. gli artic. 452. 475. num. 3. 4 7 l'artic. 480. num. 1.)
  - 3. Coloro che avranno cagionato i medesimi danni con l'impiego o l'uso di armi senza precauzione, o con disavvertenza, o con scagliar pietre o altri corpi duri;
- (1) Altri corpi duri. (Ved. gli art. 471. num. 6. 11, 475 num. 8.)
- 4. Coloro che avranno cagionato i medesimi accidenti con la vetustà, deperimento, o mancanza di risarcimenti, o restauri alle case o edifizi o con l'ingombro o scavo, o altri simili lavori, nelle strade, piazze o vie pubbliche, o presso di esse senza le precauzioni, e segnali ordinati, o di uso;
- (1) Per l'antichità ec. (Ved. gli artic. 458. 471. num 4. 7.)
  - 5. Coloro che avranno pesi falsi o false misure nei loro magazzini, hotteghe, officine, o case di commercio, o nelle piazze, fiere o mercati, non derogando alle pene che fossero pronunziate dai tribunali di polizia correzionale contro coloro che avessero fatto uso di questi falsi pesi o di queste false misure.

6. Coloro che impiegheranno pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle veglianti leggi;

- (1) Pesi falsi, (Ved. gli artic. 423. 424. 480. num. 2. 481. num. 1.)
  - 7. Le persone che fanno il mestiere d'indovinare, di pronosticare, o di spiegare i sogni;

- (1) Indovinare. (Ved. gli artic. 480. num. 5. 481. num 2.)
  - 8. Gli autori complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni capaci di turbare la tranquillità degli abitanti.

480. Secondo le circostanze, potrà esser pronunziata la pena di prigionia per cinque gior-

ni al più.

- \* 1. Contro coloro che avranno cagionato la morte o la ferita degli animali o hestiami altrui nei casi previsti dal §. 3. dell'articolo precedente; 2. contro i possessori di pesi e misure false; 3. contro coloro che impiegano pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle vigenti leggi; 4. contro gl'interpetri dei sogni; contro gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni.
- (1) Prigionia ec. (Ved. gli artic. 466. 479. num. 2. 5. 6. 7. 8.)
  - 481. Saranno inoltre presi e confiscati 1. i pesi o misure false, come pure i pesi o misure diverse da quelle stabilite dalla legge, 2. gli istrumenti, utensili, ed abiti, inservienti o destinati all'esercizio del mestier d'indovino, o interpetre di sogni.
- (1) Confiscatiec. (Ved. l'art. 479. num. 5.6. 7.
  - 482. La pena di prigionia per cinque giorni avrà sempre luogo per recidiva contro le persone, e nei casi mentovati nell'articolo 479.
- (1) Per recidiva. (Ved. gli art. 465. 483.
- Disposizioni comuni alle tre precedenti sezioni.
  - 483. Si verifica la recidiva in tutti i casi preveduti dal presente libro, allorchè ne' dodici

mesi precedenti è stata resa contra il trasgressore una prima sentenza per trasgressioni di polizia commesse nella giurisdizione dello stesso tribunale.

(1) Recidiva. (Ved. gli artic 474. 478. 482.) In quanto alle recidive per misfatti o delitti. Ved. gli artic. 56. 58.

#### DISPOSIZION GENERALE .

484. In tutto ciò che non è stato regolato dal codice presente in materia di misfatti, delitti, e trasgressioni, le corti e tribunali continueranno a osservare, e fare eseguire le disposizioni delle leggi e regolamenti attualmente in vigore.

(1) In tutto ciò, che non è stato regolato ec.

" Queste disposizioni ha detto l'oratore del G verno erano di assoluta necessità. Esse mantengono le lor penali disposizioni senza le quali diverse leggi, interi Codici, e regolamenti generali di una sperimentata utilità reterebbero senza esecuzione.

,, In tal guisa quest' última disposizione mantiene le leggi, e regolamenti, che attual-

inențe sono in vigore relațivi;

" Alle disposizioni del Codice rurale, che

,, Alle tasse, e contribuzioni dirette o indirette, diritti riuniti delle dogane e dazj d'ingresso nelle città;

, Alle tariffe pel prezzo di certe derrate

g di alcuni salarj;

mie, epizootie, contagio, carestie, inondazioni. " All'intraprese di pubblico servizio come carrozze, procacciati, pubbliche vetture di terra e d'acqua, vetture delle piazze, con la respettiva indicazione de'numeri, e poste di cavalli.

", Alla formazione, mantenimento e conservazione delle strade, vie pubbliche ponti

e canali.,

, Al mare, sue rade spinggie e porti ed

alle pescagioni marittime.,,

,, Alla navigazione interna, alla polizia delle acque ed alle pescagioni.,

" Alla caccia, boschi, e foreste;

,, Alle materie generali di commercio, affari e spedizioni marittime, horse e luoghi di riunione per affari commerciali; polizia del-

le fiere e mercati;

"Ai commerci particolari di orificeria, chincaglie, de' giojellieri magnani ed altri artisti che adoprano il martello; di farmacia o spezieria; di polvere e salnitro; degli archibusieri e lavoratori di fuochi d'artifizio; caffettieri, trattori, mercanti e venditori di bevande, osti ed albergatori;

" Alla garanzia delle materie d'oro e d'ar-

gento;

,, Alla polizia delle case di libertinaggio, & di gioco;

" Alla Polizia delle feste ceremonie e

spettacoli;

,, Alla costruzione, mantenimento solidità e lineazione degli edifizi ed alle materis di concie di pelli e suojami es. ", All'amministrazione, Polizia e disciplina degli spedali, case di sanità, lazzeretti;

, Alle scuole case di deposito, di arresto, di giustizia e di pena, di detenzione correzionale e di polizia, alle case o luoghi di fabbriche, manifatture ed opifici; all'escavazione delle miniere e canali.

" Alla delazione delle armi;

,. Al servizio delle guardie nazionali;

" Allo stato civile. "

Fine del Codice penale.

# LEGGE

SULL' ORGANIZZAZIONE DELL' ORDINE GIUDICIARIO

E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

del 20. Aprile 1810.

NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO E DELLE COSTITU-ZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, PROFET-TORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO CC. CC. CC.

#### A tutti i presenti e futuri Salute.

Il Corpo Legislativo ha emanato sotto di 20. aprile 1810. il seguente Decreto conforme alla proposizione fatta a nome dell' Imperatore e Re, e dopo aver sentiti gli oratori del consiglio di Stato ed il Presidente della Commissione di legislazione civile e criminale.

#### DECRETO

#### CAPITOLO I.

Delle Corti Imperiali.

- Art. 1. Le Corti d'appello assumeranno il titolo di Corti Imperiali; i Presidenti ed altri membri di queste Corti, assumeranno il titolo di Consiglieri di S. M. nelle predette Corti.
- 2 Le Corti Imperiali giudicheranno delle materie civili e delle materie criminali conforme ai Godici ed alle leggi dell'Impero.

3. Le Corti Imperiali risiederanno nelle medesime città dove erano stabilite le Corti d'appello. Esse comprenderanno sotto la loro giurisdizione i medesimi dipartimenti.

Le Corti di giustizia criminale sono soppresse; continueranno non ostante il loro servizio fino al momento dell'installazione delle

Corte Imperiali.

4. Il numero de' Giudici delle Corti Imperiali non oltrepasserà in Parigi quello di sessanta e nelle altre Corti di quaranta. In Parigi non potrà essere minore di quaranta e nelle altre Corti di venti.

5. La divisione delle Corti Imperiali in camere e sezioni e il metodo del servizio saranno fissati dai regolamenti di pubblica am-

ministrazione.

Se l'Imperatore crede conveniente di creare delle nuove sezioni, o di sopprimerne nelle Corti Imperiali, vi sarà ugualmente provveduto con dei regolamenti di pubblica amministrazione, senza nondimeno derogare a quanto vien prescritto nel surriportato articolo 4.

6. Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate nella Corte Imperiale da un

Procuratore generale Imperiale.

Vi saranno dei sostituti pel servizio dell' udienza nella Corte Imperiale, per la sua segreteria, pel servizio delle Corti di assises (o sedute straordinarie) e delle Corti speciali, e per i tribunali di prima istanza.

I sostituti creati pel servizio delle udienze delle Corti Imperiali portano il titolo di Av-

vocati generali.

Quelli, che fanno il servizio alle Corti di assises ed alle Corti speciali portano il titolo di Procuratori Imperiali criminali.

Quelli stabiliti presso i tribunali di prima istanza avranno il titolo di Procuratori Im-

periali.

I sostituti creati pel servizio delle segreterie o banchi, o per risedere presso le Gorti di assises o speciali, sono ripartiri dal Procuratore generale; gli uni per fare presso di lui il servizio del tavolino o banco, gli altri per risedere in qualità di Procuratori Imperiali criminali nei luoghi dove devono convocarsi le Corti di assises o speciali, e frattanto il Procuratore generale potrà permutare se lo trova conveniente il destino che avrà dato a ciascheduno di essi.

Nei casi di assenza o impedimento di Avvocati generali, i sostituti del servizio del banco (parquet) potranno parlare nelle u-

dienze della Corte Imperiale.

(Ved. gli artic. 36 42. 43 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Il Decreto Imp. del 6.

Luglio 1810.)

7. La giustizia vien resa definitivamente dalle Corti Imperiali. Le loro sentenze quando sono rivestite delle forme ordinate sotto pena di nullità, non possono esser cassate se non in sequela di un espressa contravvenzione alla legge.

Le sentenze, che non sono pronunziate dal prescritto numero di Giudici, o che non sono pronunziate dai Giudici, che non hanno assistito a tutte le udienze della causa, oppure pronunziate pubblicamente, o non ne contengono i motivi, sono dichiarate nulle.

La cognizione del merito è sempre rimessa

a un altra Corte Imperiale.

8. Tutte le camere della Corte Imperiale si riuniranno nella camera del consiglio il primo mercoledì dopo il reingresso. Il Procuratore generale, o un avvocato generale in suo nome, pronunzierà un discorso sulla maniera con cui sarà stata resa giustizia nel circondario durante il decorso anno; farà rilevare gli abusi, che hanno potuto aver luogo nell'amministrazione in questa parte, e farà pure le requisizioni, che credera convenevoli a norma delle disposizioni delle leggi. La Corte sarà obbligata a deliberare sulle predette sue requisizioni; ed il Procuratore generale manderà copia al gran Giudice del suo discorso e delle deliberazioni, che verranno prese.

(Ved. gli artic. 33. 34. 35. del Decreto Imp.

del 6. luglio 1810.)

o Nella seduta medesima o in un altra indicata a tal' effetto nella medesima settimana la Corte stenderà, per essere trasmessa al gran Giudice, una nota de' Giudici del suo circondario, che si saranno distinti con la loro esattezza ed una costante pratica di tutti i doveri del loro stato Fara ancora menzione di quegli Avvocati che sonosi segnalati co'loro lumi e talenti e specialmente con la delicatezza ed il disinteresse, che devono caratterizzare una tal professione.

10. Quando i grandi uffiziali della legione

d'onere, Generali comandanti una divisione o un Dipartimento, Arcivescovi, Vescovi, Presidenti de' Concistori, membri della Corte di Cassazione, della Corte de' conti e delle Corti Imperiali e Prefetti, verranno incolpati di delitti di Polizia correzionale, le Corti ti Imperiali li giudicheranno nella maniera prescritta dall'artic. 479. del Cod. d'instruzione criminale.

- (1) Le Corti Imperiali giudicheranno ec. E'la sezione civile preseduta dal primo Presidente, che deve conoscere delle cause di polizia correzionale nei casi preveduti in quest' artic., e dall'artic. 479. del God. d'instruzione.
- titte le camere, sentire le denunzie che le saranno fatte da uno de' suoi membri, de' misfatti e delitti. Potrà chiamare il Procuratore generale per ordinargli di procedere contro questi fatti, oppure per farsi render conto dai medesimo delle procedure che saranno state incominciate.

(Ved. gli artic. 61. e seg. del Decreto Imp. del

6. luglio 1810.)

#### CAPITOLO II.

#### De' Giudici Auditori .

12. I Giudici Auditori presso la Corte di Appello instituiti in virtù del Decreto del 16. marzo 1808., prenderanno il titolo di Consiglieri auditori presso le Corti Imperiali, e conserveranno le qualificazioni e i diritti, che lore sono stati attribuiti.

Allorche avranno terminata l'età di anni ventisette, avranno il voto deliberativo in tutti gli affari.

(Ved. gli artic. 13. 14. del Decreto Imp. del 6.

luglio 1810.)

13. Saranno inoltre stabiliti de' Giudici Auditori, che saranno a disposizione del gran Giudice ministro della giustizia affine di esser mandati da lui ad esercitare quando avranno la richiesta età, le funzioni di Giudici ne' tribunali composti di tre Giudici solamente. Non potranno però esser mandati nei tribunali composti di un maggior numero di Giudici.

Quelli tra suddetti auditori, che non avendo la necessaria età saranno mandati nei tribunali, avranno il voto consultivo, e potranno essere anche nominati relatori delle deliberazioni, quando avranno assistito a tutte le udienze della causa. Avranno in tal caso la voce deliberativa.

14. Nessuno sarà nominato alle funzioni di Consigliere Auditore presso una Corte Imperiale, se non ha esercitato per due anni quelle di Giudice auditore in un tribunale.

15. La maniera della nomina de' Consiglieri auditori o de' Giunici auditori, quella del loro servizio nelle Corti o tribunali, del loro avanzamento, loro abito rango nelle udionze e pubbliche ceremonie, emolumenti e l'ex

poca in cui ne goderanno, e generalmente tutto ciò che è relativo alla loro instituzione, che nou fosse stato determinato dalla presente legge, lo sava dai regolamenti di pubblica amministrazione.

#### CAPITOLO III.

#### Delle Corti di assises.

16. Il primo Presidente della Corte Imperiale nominerà in ogni convocazione delle Corti di assiscs un membro della predetta Gorte per presedervi. Potrà presidervi egli medesimo quando lo credera convenevole.

Il primo Presidente della suddetta Corte, nominera similmente i quattro Consiglieri che dovranno assistere il Presidente delle assises pe' luoghi dove risiede la Corte Imperiale.

Nominera pure i Consiglieri della Corte, che dovranno unitamente al Pres dente tenere le assassa nei Dipartimenti, quando la Corte credera convenevole il mandarveli.

Il gran Giudice porrà nonostante in tutti i casi nominare i Presidenti ed la Consiglieri della Corte, che dovranno tenere le asses.

L'epoca di queste nomine sara determinata da i regolamenti di pubblica amministrazione.

(Ved. gli artic. 79. 80 e seguenti del Decreto Imp. del 6. luglio 1810.)

17. Le Corti di assises giudicheranno degli affari ad esse attribuiti dal Godice d'instruzione criminale. Si conformeranno per l'instruzione e la decisione alle disposizioni di questo Codice ed a quelle del Cod penale.

Le loro sentente non possono essere annullate fuori dei casi preveduti dall'artic. 7. Esse si aduneranno abitualmente nel luogo dove risiedono attualmente le Corti criminali

18. La cognizione de' fatti punibili con pena afflittiva o infamante, de'quali saranno accusate le persone mentovate nel artic. 10. è ugualmente attribuita alla Corte di assises del luogo in cui risiede la Corte Imperiale.

La disposizione del presente articolo, e quella dell' artic. 10. non sono applicabili ai misfatti o delitti di competenza dell' alta Corte a norma delle disposizioni del Senato

Consulto de' 38 fiorile an. 12.

19. Si terranno le assises in ogni Dipartimento in guisa da non aver luogo nella giurisdizione della medesima Corte Imperiale se non le une dopo l' altre o di mese in mese quando in detta giurisdizione non vi sieno più di tre Dipartimenti, o che il bisogno del servizio non esiga, che vengano convocate più spesso.

L' istesso membro potrà essere delegato per presiedere successivamente se è possibile a

più corti di assises.
20. Il primo Presidente della Corte Imperiale indicherà il giorno in cui si dovrà aprire la seduta della Corte di assises, qualora sarà convocata nel luogo dove risiede ordinariamente.

21. Qualora poi la Corte di assises dovrà convocarsi in un luogo fuori di quello cui risiede ordinariamente, l'epoca dell'apertura ed il luogo verranno determinati in virtù di Decreto pronunziato adunate tutte le camere, e sentito il Procuratore generale.

(Ved: l'artic. 90. del Decreto Imperiale del

6. luglio 1810.)

22. L'ordinanza contenente la fissazione del giorno dell'apertura della seduta della Corte di assises, o il Decreto, che ordinera il luogo e il giorno di quest'apertura, verrà pubblicato con avvisi affissi, la cui lettura sarà fatta in tutti i tribunali di prima istanza del circondario, otto giorni almeno innanzi l'apertura.

(Ved. gli artic 88. 89. 90. Del Decreto Imp.

del 6. Luglio 1810.)

#### CAPITOLO, IV.

#### Delle Corti speciali .

23 Le Corti speciali ordinarie giudicheranno dei misfatti commessi dai vagabondi, ed altri misfatti specificati negli artic. 558. 554. del Cod. d'instruzione criminale, conformandosi all'artic. 555 del primo Codice.

Potranno inoltre essere stabilite delle Corti speciali straordinarie per adempire le funzioni, che qui appresso saranno determinate.

#### S. I.

#### Delle Corti speciali ordinarie.

24. L'Imperatore nominerà ogni anno per fare il servizio in qualunque Corte speciale ordinaria formata a norma dell'artic. 556 del Cod. d'instruzione criminale, sei uffiziali di giandarmeria, tre de'quali saranno indicati per esser supplenti.

Le disposizioni degli artic. 20. 21. 22. 50-

no comuni alle Corti speciali ordinarie.

(Ved. l'artic. 98. e seg. del Decreto Imp. del 6. Luglio 1810.)

#### S. II.

# Delle Corti speciali straordinarie.

25 La Corte speciale straordinaria sarà stabilita nella Gorte Imperiale, e sarà composta di otto membri della predetta Corte, uno dei quali sarà nominato per esserne il Presidente.

Il Presidente ed i Consiglieri saranno nominati dal Primo Presidente della Corte Imperiale. Potranno essere nominati pure dal gran Giudice, come è stato detto nel surriportato artic. 16.

(Ved. gli artic 107. 108. del Decreto Impe-

riale del 6. Luglio 1810.)

26. Se le circostanze esigono, che sieno formate diverse Sezioni in una Corte specia-

le straordinaria, vi sarà provveduto per mezzo di un regolamento di pubblica amministrazione.

27. La Corte speciale straordinaria farà le veci delle Corti d'assises ne' dipartimenti ne' quali non sarà stato stabilito il Jury o sarà rimasto sospeso

(Ved. l'artic. 108. del Decreto Imperiale del

6. Luglio 18.0.)

28 Quando la moltiplicità di certi dati misfatti su qualche punto dell'Impero, esigerà de' mezzi di repressione più attivi, ed in conseguenza S. M. giudicherà espediente l'esigere una Corte speciale straordinaria, sara composta nella maniera accennata nell'articolo 25.

29. Le attribuzioni nel caso del precedente articolo saranno fatte da un regolamento di pubblica amministrazione, e non potranno durare se non per lo spazio di un anno.

30. La Corte speciale straordinaria si trasferirà quando le sarà ordinato dal Gran-Giudice nella estensione della giurisdizione della Corte Imperiale per giudicarvi gli af-

fari della sua competenza.

31. Le Corti speciali straordinarie, si conformeranno per l'instruzione e la decisione alle disposizioni del Codice d'instruzione criminale concernenti le Corti speciali ordinarie. Non ostante le loro sentenze definitive saranno soggette alla Cassazione, ed in conseguenza non saranno precedute da un Deserto di competenza.

## § III.

#### Della Corte speciale di Parigi.

32. La Corte speciale di Parigi sarà composta nel modo indicato nell'art. 25.

Il Cancelliere della Corte speciale verrà

nominato dall' Imperatore .

(Ved gli artic. 109 110. 111. del Decreto

Imp. del 6. Luglio 1810.

Le disposizioni dell'artic. 26, sono appli-

cabili a questa Corte.

33 Indipendentemente dalle attribuzioni comuni a tutte le Gorti speciali ordinarie e straordinarie, conserverà per lo spazio di cinque anni tutte le attribuzioni delle quali è attoalmente investita la Corte criminale della Senna, secondo i termini delle leggi s regolamenti.

# CAPITOLO V.

#### De' Tribunali.

34. I tribunali di prima istanza continueranno a giudicare delle materie civili e di Polizia, conforme ai Godici ed alle Leggi dell'Impero.

35. Il tribunale di prima istanza in Parigi sarà composto di trentasei Giudici e dodici

supplenti.

6 I tribunali situati nelle città meno popolate e dove sono meno affari saranno composti di tre Giudici, due de' quali, fuori del Presidente potranno essere Giudici auditori, e di tre supplenti

37. Il numero de' Giudici potrà essere aumentato nelle altre città secondo le località.

38. La classazione dei tribunali, la loro divisione in sezioni e l'ordine del loro servizio saranno fissati dai regolamenti di pubblica amministrazione

39. Se le circostanze esigono, che sieno formate delle sezioni per un dato tempo in un tribunale di prima istanza, anche queste sezioni lo saranno in virtù di un regolamento di pubblica ammin strazione.

Porranno esser composte di Giudici au-

ditori o supplenti.

45. I Giudici non potranno pronunziare alcuna sentenza, se non sono almeno in numero di tre; e sull'appello in materia correzionale dovranno es er cinque. Gli appelli delle sentenze emanate in materia di Polizia correzionale, saranno interposti davanti al tribunale del luogo dove esistono ordinariamente le Corti di assises.

41. I supplenti potranno assistere a tutte l'udienze, ed avranno voce consultiva; e in caso di divisione di pareri, il più anziano secondo l'ordine del suo ricevimento avrà il

voto deliberativo.

42 I Direttori del Jury ed i magistrati di sicurezza restano soppressi. Le loro funzioni saranno esercitate conforme al Codice d'instruzione criminale, dai Giudici d'instruzione, dal Procuratore Imperiale o dal suo sestituto.

43 Le funzioni del pubblico ministero saranno esercitate in ciaschedun tribunale di prima istanza da un sostituto del Procuratore generale, che ha il titolo di Procuratore Imperiale, e dai sostituti del Procuratore Imperiale ne' luoghi dove sarà necessario di stabilirne, senza che il numero possa essere maggiore di cinque, fuori di Parigi, dove il Procuratore Imperiale avrà dodici sostituti.

44 I Giudici di pace proseguiranno a render giustizia nelle materie, la cognizione delle quali è ad essi attribuita, e nelle forme prescritte dai Codici e dalle leggi dell'Im-

pero.

I Giudici di semplice Polizia, si conformeranno alle disposizioni del Godice d'instruzione criminale di loro competenza, ed a norma dell'instruzione degli affari, che ad essi sono attribuiti.

Non vien fatta veruna innovazione su quan-

to concerne i tribunali di commercio.

#### CAPITOLO VI.

# Del pubblico ministero.

45. I Proouratori generali eserciteranno l'azione della giustizia criminale in tutta l'estensione della loro giurisdizione; invigileranno al mantenimento del buon ordine in tutti i tribunali; avranno la vigilanza su tutti gli uffiziali di Potizia giudiciaria ed uffiziali ministeriali esistenti nella giurisdizione suddetta.

46. In materia civile il pubblico ministero

agisce ex officio ne' casi significati dalla legge.

Invigila all'esecuzione delle leggi, sentenze e Decreti, e promove ex officio la predetta esecuzione nelle disposizioni interessanti l'ordine pubblico

47. I sostituti del Procuratore generale esercitano d'azione medesima negl'istessi casi, e con l'istesse regole sotto la vigilanza e

direzione del Procuratore generale.

Nel caso di assenza o d'impedimento del Procuratore generale, ne fa le veci il primo avvocato generale.

#### CAPITOLO VII.

#### Della disciplina.

48. I Giudici e gli uffiziali del pubblico ministero, i quali si assenteranno senza una permissione accordata sacondo le regole prescritte dalla legge o dai regolamenti, saranno privi dei loro emolumenti durante il tempo della loro assenza e se la predetta loro assenza dura più di sei mesi potranno considerarsi come dimessi dall'impiego, ed altri ne verranno sostituiti in loro luogo.

Nonostante i Giudici ed uffiziali del pubblico ministero potranno dopo un mese d'assenza essere intimati dal Procuratore generale di restituirsi al loro posto, e mancando di ritornare dentro il mese, ne sarà fatto rapporto al Gran Giudice, che potrà proporre all'Imperatore di surrogare altri in loro vece.

(Ved. gli artic. 22. e seguenti del Decreto Im-

per. del 6. luglio 1810.

49. I Presidenti delle Corti Imperiali e de tribunali di prima istanza, avvertiranno ex officio, o ad istanza del pubblico ministero qualunque Giudice, che comprometterà la dignità del suo carattere.

50. Se l'avvertimento resta senza effetto, il Giudice sarà assoggettato per forma di disciplina a una delle seguenti pene, cioè;

Alla semplice censura;

Alla censura con l'ammonizione; Alla sospensione provvisionale.

La censura con l'ammonizione, sarà accompagnata dalla privazione degli emolumenti per un mese. La sospensione provvisionale si trarra seco pure la privazione degli emolumenti per tutta la sua durata.

51. Le decisioni emanate dai tribunali di prima istanza, saranno inviate prima di ricevere la loro esecuzione ai Procuratori generali dai Procuratori Imperiali, ed assog-

gettate alle Corti Imperali.

52. L'applicazione delle pene determinate dal surriferito artic. 50. sara fatta nella camera del Consiglio da i tribunali di prima istanza se si tratta di un Giudice de suddetti tribunali o di un membro de tribunali di pace, o di un Giudice di polizia del loro circondario.

Quando poi si tratterà di un membro delle Cotti Imperiali o di assisses o speciali, l'applicazione sarà fatta dalle Corti Imperiali nella camera del Consiglio.

53 La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a tutti i membri delle Corti di assises e speciali; che avranno incorsa una delle pene contennte nell artic. 50., e similmente a quelli; i quali non avendo esercitato se non in qualità di supplenti, avranno supplendo mancato ai doveri del loro stato.

54. Le Corfi Imperiali eserciteranno i difitti di disciplina attribuiti ai tribunali di prima istanza, quando questi avranno trascu-

fato di esercitarli.

Le Corti Împeriali potranno în tal caso avvertire i suddetti tribunali di essere più esat-

ti nell'avvenire.

55. Veruna decisione non potrà essere su ciò emanata, prima che il Giudice incolpato non sia stato sentito e legalmente citato, e che il Procuratore Imperiale o il Procuratore generale non abbiano date le loro conclusioni in scritto.

56. În tutti i casi sara reso conto al gran Giudice ministro della giustizia da' Procuratori generali della decisione emanata dalle Corti Imperiali; quando avranno pronunziata o confermata la censura con l'ammonizione o la sospensione provvisionale, la decisione non sarà messa in esecuzione, se non dopo essere stata approvata dal gran Giudice: Nonostante nel caso di sospensione provvisionale, il Giudice sarà tenuto ad astenersi dalle sue funzioni, finche il gran Giudice non abbia deciso, senza pregiudizio del diritto, che l'artic. 82. del Senato-Consulto del 13. termidoro an. 10, accorda al gran Giudice di denunziare il Giudice incolpato alla Corte di Cassazione se la gravità de' fatti lo esige.

57. Il Gran-Giudice ministro della giustizia, potrà se lo stimerà a proposito, chiamare a se i membri delle Corti e tribunali, ad oggetto di spiegarsi su fatti, che potreb-

bero loro essere imputati.

58. Qualunque Giudice, chessi troverà sottoposto ad un mandato di arresto, di deposito e di un ordinanza di arresto personale o di una condanna correzionale anche in tempo di appello, restera sospeso provvisionalmente dalle sue funzioni.

59. Qualunque sentenza condannatoria pronunziata contro un Giudice per una pena ezandio di semplice Polizia, sarà inviata al gran Giudice ministro della giustizia, il quale dopo aver fatto l'esame, denunzierà alla Corte di Cassazione se vi è luogo il magistrato condannato, e sotto la presidenza del ministro, il predetto magistrato potrà essere dimesso o sospeso dalle sue funzioni, secondo la gravità de'fatti.

60. Gli uffiziali del pubblico ministero, la di cui condetta è degna di riprensione saranno richiamati a' loro deveri dal Procuratore generale della respettiva giurisdizione. Ne sara quindi reso conto al gran Giudice, che secondo la gravità delle circostanze, ordinerà che sieno loro fatte dal Procuratore generale quelle riprensioni che crederà necessarie, oppure gli chiamerà presso di se

61 Le Corti Imperiali di assises o speciali, sono obbligate d'istruire il gran Giudice ministro della giustizia, tutte le volte, che gli uffiziali del pubblico ministero esercitanti le loro funzioni presso di dette Corti, sonosi allontanati dai doveri del proprio stato, compromettendone l'onore la delicatezza e la dignità.

I tribunali di prima istanza parteciperanno al primo Presidente ed al Procuratore
generale della Corte Imperiale le riprensioni, che si crederanno in diritto di fare agli
uffiziali del pubblico ministero, che esercitano nell'estensione del circondario tanto
presso i tribunali suddetti quanto presso i
tribunali di Polizia.

62. I cancellieri saranno rimproverati o ammoniti dai Presidenti delle respettive Corti o tribunali; e saranno inoltre denunziati, se vi è luogo, al gran Giudice ministro della giustizia.

#### CAPITOLO VII.

#### Disposizioni generali.

63 I parenti ed affini fino al grado di zio e nipote inclusivamente, non potranno essere contemporaneamente membri di un istesso tribunale o di una medesima Corte, tanto come Giudici quanto come uffiziali di un pubblico ministero, oppure in qualità di cancellieri, senza una dispensa per parte dell'Imperatore. Non sarà accordata veruna dispensa per i tribunali composti di minor numero di otto Giudici.

Nel caso di parentela, che abbia avuto luogo dopo la nomina, quello che l'ha contratta, non potrà continuare nelle sue funzioni, senza ottenere una dispensa di S M.

64. Nessuno potrà essere Giudice o supplente di un tribunale di prima istanza, o Procuratore Imperiale, se non ha l'età di anni venticioque completi, se non è dottore di legge, e non si sia esercitato nel Foro per due anni e dopo aver prestato giuramento alla Corte Imperiale, o non si trova in uno de casi di eccezione prevaduto dalla legge. Nessuno potrà essere Presidente, se non ha ventisette anni compiti.

I sostituti de' Procuratori Imperiali potranno essere nominati quando avranno terminato il loro vigesimo secondo anno, se riuniscono in essi tutte le altre condizioni, che si

esigono nel precedente articolo.

65. Nessuno potrà essere Giudice o Cancelliere in una Corte Imperiale, se non ha come sopra ventisette anni compiti e se pure non unisce in se le condizioni richieste nell' articolo precedente.

Nessuno potra essere in essa Presidente o Procuratore generale se non ha compiti i

Company of the same

trent' anni .

I sostituti del Procuratore generale potranno però esser nominati quando avranno compiti gli anni venticinque.

66. Tutte le disposizioni contrarie alla pre-

sente legge sono abolite.

Collazionata sull' originale ec.

Data dal nostro palazzo Imperiale di Lacken 30. Aprile 1810.

NAPOLEONE.

# DECRETO IMPERIALE

#### CONTENENTE

Il Regolamento sull'organizzazione e il servizio delle Corti Imperiali, delle Corti d'assises e delle Corti speciali.

Dal Palazzo di S. Cloud 6. Luglio 1810.

NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO E DELLE COSTITU-ZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI RE D'ITALIA, PROTETTO-RE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO, MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA.

Sul rapporto del nostro gran Giudice ministro della giustizia; Sentito il nostro Gonsiglio di Stato;

Abbiamo Decretato e Decretiamo quanto segue.

# TITOLO I.

Delle Corti Imperiali .

# SEZIONE I.

Della formazione delle Corti Imperialt.

Art. i. La nostra Corte Imperiale di Ajaccio sarà composta di venti Consiglieri. Le nostre Corti Imperiali surrogate alle Corti di appello composte di una sola Sezione avranno ventiquattro Consiglieri.

Quelle surrogate alle Corti di appello com-

poste di due Sezioni ne avranno trenta.

Quelle di Bruselles, Genova e Rennes ne avranno quaranta

Quella di Parigi cinquanta.

Tutti i Presidenti sono compresi ne' predetti numeri.

Fisseremo con un Decreto particolare il numero de' Consiglieri, che dovranno formare

le Corti Imperiali di Roma

2. Le nostre Corti Imperiali composte di ventiquattro Consiglieri almeno, formeranno tre camere di cui una giudicherà degli affari civili, una dell' ammissione in stato d'accusa e la terza degli appelli in materia correzionale. Queste due camere non potranno emanare una sentenza, se non essendo in numero di cinque Giudici almeno.

Dichiareremo con un Decreto particolare quella delle nostre Corti nelle quali sarà necessario di stabilire più di una camera d'ac-

cusa.

3 Quando il nostro Procuratore generale stimerà, che a proporzione della gravità delle circostanze nelle quali si offre un affare, o a proporzione del gran numero degl'incolpati, è convenevole, che il rapporto, che deve fare in conseguenza dell'artic. 218. del Codice d'instruzione criminale, sia presentato a due camere di accusa riunite nelle Corti dove sono molte camere d'accusa, o alla camera d'accusa nelle Corti dove non ne

esiste che una riunita alla camera, che deve decidere sugli appelli di polizia correzionale, le predette camere dovranno adunarsi in sequela dell'invito ad esse fatto dal nostro Procuratore Generale dopo aver conferito col primo Presidente. Elleno sentiranno il rapporto, e determineranno sull'ammissione in stato d'accusa, il tutto dentro i termini fissati dall'artic. 219. del Cod. d'instruzione criminale.

4. Le cause di polizia correzionale, ne' casi preveduti dall'artic 479 del Codice d'instruzione criminale e dall'artic. 10. della leg ge del 2: aprile 1810., saranno portate alla camera civile presieduta dal Presidente.

5. Vi saranno due camere per la spedizione degli affari civili nelle corti composte di 30. Consiglieri . Ve ne saranno tre nelle Corti composte di quaranta consiglieri ed anche più.

6. I Presidenti e i Consiglieri faranno alternativamente il servizio in tutte le camere, ed avranno respettivamente il posto tra loro secondo l'epoca della loro nomina. Per la prima volta il rango sarà da Noi determinato.

7. Il primo Presidente delle nostre Corti Imperiali presiederà alle camere adunate, ed all' udienze solenni presiederà continuamente alla prima camera civile, come pure alle altre camere quando lo stimerà a proposito almeno una volta l'anno.

Le udienze solenni si terranno nella camera a cui presiede il primo Presidente. Saranno composte di due camere civili, e nel corso in cui ve ne saranno tre, la seconda e la terra faranno alternativamente il servizio nelle udienze solenni.

8. I membri attuali nelle nostre Corti d'appello, sono collocati nella prima volta nelle camere civili delle nostre Corti Imperiali.

I Consiglieri, che saranno chiamati per render complete le prefate Corti saranno collocati nelle camere criminali, e sussidiaria-

mente nelle camere civili.

Nei casi d'insufficienza de' Consiglieri nuovamente nominati per render complete le camere criminali, lo saranno dai membri attuali delle nostre Corti d'appello; in primo luogo da quelli de'suddetti Consiglieri, che avranno servito nelle Corti criminali. In loro mancanza dagli ultimi Consiglieri nominati.

9. Tutti i membri delle camere civili o criminati, potranno essere respettivamente chiamati nei casi di necessità pel servizio di un

altra camera.

ro. Se il bisogno del servizio esige, che per la spedizione degli affari civili, sia formata una camera provvisionale, essa sarà composta dai Consiglieri presi dall'altre ca-

mere o dai consiglieri auditori.

La lista di quelli, che potrebbero essere scelti sarà mandata dal primo Presidente al nostro gran Giudice, e affidati al suo rapporto verranno da noi nominati i Presidenti e Consiglieri della camera temporaria.

Il Decreto medesimo regolera il tempo dele

la durata di questa camera.

dente non sarà creduto esservi il bisogno di una camera provvisionale, e nondimeno vi saranno in ritardo vari affari civili, il primo presidente potrà fare un elenco degli affari sommari e rimetterlo alla camera degli appelli in materia correzionale, che sarà obbligata di dare per la spedizione degli affari suddetti, due udienze almeno la settimana.

12. Allorchè il bisogno di servizio esigerà che sia formata in una Corte Imperiale una sezione temporaria d'accusa, sarà composta di cinque membri di questa Corte, Consiglieri o Auditori che dessigneremo in sequela del-

la presentazione del gran Giudice,

Entreranno in esercizio nell'epoca fissata nel nostro Decreto, e saranno installati dal primo Presidente della Corte Imperiale. Non potranno gindicare degli affari ne'quali vi saranno stati prima della loro nomina rapporti, denunzie, querele, procedure o informazioni ex officio.

Le camere provvisionali saranno disciolte di pien diritto sei mesi dopo il loro ingresse

in esercizio.

# SEZIONE II.

# Del Consiglieri Auditori.

13. I Consiglieri auditori sono ripartiti dal primo Presidente nelle differenti Camere della Corte. Potranno essere anche delegati pel servizio delle Corti d'assises e speciali, quando avranno compita l'età prescritta per aver

voto deliberativo .

14. I Consiglieri auditori, che non saranno addetti al servizio criminale, assisteranno tanto all'udienza quanto alla Camera del Consiglio a tutte le deliberazioni relative alle sentenze degli affari civili.

Giunti alla prescritta età avranno il voto.

deliberativo .

Quando poi non avranno compita la predetta età, non potranno assistere alle deliberazioni relative alla disciplina della Corte, se non in virtù di un invito speciale ad essifatto per parte del Presidente col consenso del nostro Procuratore generale.

#### SEZION.E III.

Del metodo del servizio nelle Corti Imperiali.

#### §. I.

Servizio alternativo nelle Camere e sezioni.

15 Ogni anno il terzo de' membri di una camera passerà in un altra camera col metodo, che sarà regolato da un Decreto particolare.

Il primo turno si effettuerà nel primo di Novembre 18:3; ed i Consiglieri, che dovranno la ciare la loro camera saranno per la prima volta tratti a sorte. In seguito i più anziani di una camera usciranno per entrare nell'altra.

16. I Consiglieri, che saranno stati incaricati di fare alcuni rapporti in una camera civile, potranno dono che sia effettuato il turno assistere all'udienza di questa camera per farvi il rapporto degli affari di cui furono incaricati.

17. I Consiglieri che saranno stati delegati per un servizio alle Corti di assis s o speciali saranno compresi pel tempo della durata della loro delegazione nel turno che avrà luogo ogn'anno.

Terminate le funzioni ad essi delegate entreranno nelle camere a cui saranno respettivamente chiamati dall'ultimo turno.

#### S. II.

#### Del metodo del servizio nelle udienze.

18. Le disposizioni del nostro Decreto del 30. marzo 1808. relative al tenere le udienze, alla distribuzione, instruzione e decisione delle cause nelle Corti di appello, continueranno ad essere eseguite nelle camere civili della Corte Imperiale.

19. Le camere d'accusa e quelle d'appello dalle sentenze di polizia correzionale non potranno esser chiamate ad assistere all'udienze solenni, che secondo i termini dell'artic. 22 del nostro Decreto del 30 marzo 1808., devono esser tenute per la decisione di alcuni affari civili.

20. Nondimeno potranno assistere e saranno convocate nelle udienze solenni indicate pel registro delle lettere di grazia o della permutazione della pena dirette alle Corti Imperiali, senza che possono giudicare di qualunque altro affare portato davanti alle

prefate udienze.

21. Otto giorni dopo la sua installazione, la Corte Imperiale farà un regolamento particolare pel metodo del servizio, e distribuzione degli affari nelle camere criminali.

Questo regolamento sarà emanato dalla Corte alla presenza del nostro Procuratore generale, il quale lo trasmetterà con le sue osservazioni al nostro gran Giudice per essere definitivamente stabilito da noi a tenore della di lui relazione, sentito il nostro Consiglio di Stato.

Le disposizioni di questo regolamento sa-

ranno provvisionalmente eseguite.

# S. III.

Dell'obbligazione di risedere e delle vacanze,

22. I membri delle Corti Imperiali sono obbligati a risedere nella città medesima dove devono especiture le loro funzioni

ve devono esercitare le loro funzioni.

25 Quelli delegati pel servizio delle corti di ussises e delle corti speciali, sono tenuti a risedere nel luogo in cui si tengono per tutto il corso delle loto sedute.

24 Il primo Presidente ed i procuratori generali, non potraino assentarsi più di tre giorni, senza averne ottenuta la permissione in scritto dal nostro gran Giudice.

\*Se l'assenza deve prolungarsi più di quindici giorni, il nostro gran Giudice dovrà sentire i nostri ordini prima di accordare la

suddetta permissione.

25. I membri della Corte Imperiale non potranno parimente assentarsi senza il consenso del primo presidente e senza la permissione in scritto del nostro gran Giudice, se l'assenza dee prolungarsi un mese; e se poi deve essere la detta assenza per più di un mese il nostro gran. Giudice sentirà i nostri ordini innanzi di accordare una tal permissione .

26. Gli avvocati generali ed i sostituti non potranno assentarsi più di tre giorni, senza la permissione del Procuratore generale, e senza una permissione del nostro gran Giudice. se l'assenza deve prolungarsi un mese. Se l'assenza poi è per più di un mese, il nostro gran Giudice sentirà i nostri ordini prima di accor-

darla .

27. Il primo Presidente ed i Procuratori generali renderanno conto ogni tre mesi al nostro gran Giudice delle licenze che avran-

no accordate nell'ultimo trimestre.

28. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle assenze, che potranno fare durante le vacanze i membri delle Corti Imperiali, qualora non saranno impiegati in qualche servizio incompatibile con le vacanze come si dirà ne' due seguenti articoli.

Non ostante i membri delle Corti Imperiali non potranno uscire dal territorio dell' Impero, neppure nel tempo delle vacanze, senza un espressa permissione del gran Giudice.

29 Le camere criminali della Corte Impe-

riale non hanno vacanze.

30 Le vacanze non potranno impedire, ritardare, ne interrompere il servizio delle corti di essese e delle corti speciali.

31. Le camere civili avranno le vacanze dal primo di Settembre fino al primo Novembre.

32 Vi sarà nelle vacanze una camera per la spedizione degli affari di urgenza Il servizio di questa camera si farà nella norma prescritta nel nostro Decreto de' 30 Marzo 1808.

# J. IV.

Del reingresso delle Corti Imperiali dopo le vacanze.

33 Il reingresso delle Corti Imperiali si farà ogni anno in un udienza solenne alla qua-

le assisteranno turte le camere.

34. Il Procuratore generale o uno degli avvocati generali, che ne sara incaricato, pronunziera un discorso sopra un argomento analogo alla circostanza, e indicherà agli avvocati l'estensione de'loro doveri; esprimera il suo rammarico sulle perdite, che il ceto de legali avrà fatte nel decorso dell'anno, dei membri distinti per il loro sapere, pe'loro talenti, per le lunghe ed utili loro fatiche, e per un incorruttibile probità.

35 Al primo Presidente, riceverà in seguito il giuramento, che sarà rinnovato dagli av-

vocati presenti all'udienza.

#### 6. V.

# Del rango tra loro de membri della Corte Imperiale.

36. Indipendentemente dalla lista del servizio, la di cui formazione e rinnovazione annuale sono ordinate dall'artic. 7. del nostro Decreto del di 30. Marzo 1808., si terrà nella Corte Imperiale conforme all'artic. 8. del medesimo Decreto, una lista del rango col quale tutti i membri della corte, dei banchi e della cancelleria vi saranno inseriti, con l'ordine seguente:

1. Il primo Presidente .

2. Gli altri Presidenti della corte secondo l'ordine della loro anzianità come Presidenti.

3. Tutti i Consiglieri senza eccezione secondo l'ordine della loro anzianità come Consiglieri.

4. I Consiglieri auditori, secondo l'ordine

del loro ricevimento.

#### Membri dei banchi.

1. Il Procuratore generale.

2. Gli avvocati generali per ordine d'anzianità della loro nomina.

3. I sostituti del servizio dei banchi con l'ordine medesimo.

#### Cancelleria .

Il primo cancelliere .

I suoi subalterni, che hanno prestato giuramento

In Parigi il cancelliere della corte speciale.

37. Saranno inoltre eseguite nelle corti Imperiali le disposizioni degli artic. 7. e 8 del nostro Decreto del 30. Marzo 1808 relative alla formazione ed all'uso della lista di servizio nelle corti di appello:

# S. VI.

#### Dei Presidenti e della loro sostituzione .

38. I Presidenti delle nostre Corti non indicheranno le parti nel pronunziare le sentenze, se non con i loro nomi e cognomi. Potranno solamente aggiungervi i titoli di Principe, Duca, Conte, Barone, o Cavaliere, che saranno stati conferiti da noi o dai nostri successori, con più i gradi ugualmente da noi conferiti, e lo stato e professione delle parti.

Questa disposizione è comune al pubblico ministero qualora a nostro nome prende la pa-

rola.

39. In tutti i casi in cui il primo Presidente presiede a una corte o camera che non può giudicare, se non in un determinato numero, il membro il meno anziano è obbligato a ritirarsi, ed il Presidente della corte o camera vi fa le funzioni di primo Giudice.

40. Se il primo Presidente e nel caso, che vi debba essere chi supplisca per lui, le veci di esso saranno fatte nell'appresso maniera.

All'udienza della camera presieduta ordi-

mariamente dal primo Presidente, deve supplire il secondo Presidente di detta camera, ed in sua mancanza il più anziano tra Consiglieri.

In tutti gli altri casi, le veci del primo Presidente si fanno dal più antico tra Presidenti.

41. Di tutti gli altri Presidenti delle camere civili e criminali, si fanno le veci nel caso di assenza o impedimento dal più anziano de' Consiglieri presenti della loro camera.

#### SEZIONE IV.

#### Del pubblico ministero .

42. Tutte le funzioni del pubblico ministero sono specialmente e personalmente affidate a' nostri Procuratori generali.

Gli avvocati generali ed i sostituti non partecipano all'esercizio di tali funzioni, se non sotto la direzione de' Procuratori generali.

43. Il nostro Procuratore generale prende la parola quando le camere sono adunate nelle solenni udienze, come pure nelle udienze delle camere quando lo crede opportuno.

44. Gli avvocati generali sono specialmente incaricati di prender la parola a nome del Procuratore generale nelle udienze civili o criminali della Corte Imperiale. Il Procuratore generale gli ammette in quella camera nella quale stima, che il loro servizio sia più utile.

45 I sostituti nel servizio dei banchi, sono specialmente incaricati sotto l'immediata direzione del Procuratore generale dell'esame

e dei rapporti sull'ammissione allo stato di accusa. Essi formano gli atti di accusa ed assistano il Procuratore generale in tutte le parti dell'interno servizio dei banchi:

46. Vi saranno in ciascheduna corte Imperiale altrettanti avvocati generali quante camere civili, ed un avvocato generale per la camera incaricata di giudicare, gli appelli di polizia correzionale.

Il più anziano degli avvocati generali pren-

derà il titolo di primo avvocato generale.

47. Vi saranno in Parigi sei sostituti pel servizio de' banchi; tre nelle Corti di Buselles, Genova e Rennes Nelle altre Corti, eccettuata quella di Ajaccio, non ve ne sa-

rà, che uno.

48 Nelle cause importanti e ardue, gli avvocati generali comunicheranno al Procuratore generale le conclusioni che si propongeno di dare. Faranno ugualmente questa comunicazione in tutti gli affari, di cui il Procuratore generale vorrà prender notizia.

Se il Procuratore generale, e l'avvocato generale non sono d'accordo, l'affare sarà rimesso dall'avvocato generale all'assemblea generale dei banchi, e le conclusioni saranno prese nell'udienza conforme a ciò che sarà stato deliberato alla maggioranza o pluralità

di voti.

49. Nel caso di diversità di opinioni prevarrà il parere del Procuratore generale. Questi potrà anche quando il suo parere non è prevalso nei banchi, prendere egli stesso la parola nell'udienza conforme a quanto sarà stato deliberato alla pluralità dei voti. 50. Nel caso di assenza o d'impedimento del Procuratore generale, le di lui veci si fanno dal più anziano degli avvocati generali, tanto per prendere la parola quanto per gli altri atti del pubblico ministero.

51. Le veci degli avvocati generali, assenti o impediti sono fatte dai sostituti nel servizio dei banchi, o da consiglieri auditori nominati a tal'uopo dal nostro Procuratore ge-

nerale.

52 Nel caso di assenza o impedimento dei sostituti, il servizio dei banchi, è fatto dagli avvocati generali o dai consiglieri auditori nominati a tal'effetto dal nostro Procu-

ratore generale.

53 Saranno parimente eseguite nelle nostre Corti Imperiali, in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente Decreto, quelle del tit. S. del nostro Decreto de' 30. marzo 1808., relative ai diritti e doveri degli uffiziali del pubblico ministero presso le Corti di appello.

#### SEZIONE V.

# Dei Cancellieri delle Corti Imperiali.

54. Vi sarà in ciascheduna corte Imperiale un cancelliere che assumera il titolo di primo cancelliere, o cancellier maggiore.

55. Questi presenterà e farà ammettere al giuramento quel numero di sotto cancellieri, che è necessario pel servizio della suddetta corte.

56. Il primo cancelliere è quello che starà scrivendo nelle adunanze generali della corte nelle udienze solenni e nelle udienze delle camere civile e criminale

57 Potrà far supplire per lui a' suoi subalterni, che hanno prestato il giuramento pel servizio particolare di ciascheduna camera, ed anche in caso d'impedimento nelle adunanze delle camere e nelle udienze solenni.

58 I subalterni, che avranno prestato giuramento, saranno ammoniti e sgridati, se vi è luogo dal primo Presidente o dal Procu-

ratore generale.

Dopo una seconda ammonizione, la corte può a richiesta del pubblico ministero e dopo aver sentito il sotto cancelliere incolpato, oppure legalmente citato, ordinare che cessi immediatamente dalle sue funzioni, ed il primo cancelliere sarà tenuto a sostituirne un altro nello spazio di tempo, che sarà fissato dalla corte.

59. Il primo cancelliere è responsabile solidalmente di tutte le ammende restituzioni, spese danni ed interessi risultanti dalle contravvenzioni delitti o misfatti, di cui si saranno resi rei i suoi subalterni nell'esercizio delle loro funzioni, salvo il regresso contro di essi come è di ragione.

65. Le disposizioni del tit IV. del nostro Decreto del 30 marzo 1808 relative a' cancellieri delle corti di appello riceveranno la

loro esecuzione nelle corti Imperiali.

### SEZIONE VI.

## Delle adunanze delle camere.

61. Le camere delle nostre corti Imperiali non potranno adunarsi, se non in sequela di una convocazione del nostro primo Presidente.

62 Il nostro primo Presidente convocherà le adunanze delle camere quando lo crederà convenevole per deliberare su degli oggetti di comune interesse a tutte le camere della corte, o per occuparsi di affari concernenti il pubblico ordine nel circolo delle attribuzioni delle corti Imperiali.

63. Il primo Presidente convocherà similmente le camere in sequela dell'istanza fattane da una di esse. Le convocherà pure in sequela di un istanza motivata del nostro Procuratore generale. La convocazione avrà

luogo tre giorni dopo l' istanza.

64 Quando un membro delle nostre corti vorrà fare una denunzia su qualche oggetto di pubblico ordine di competenza delle corti Imperiali, sarà tenuto a parteciparlo al primo Presidente che farà la convocazione se lo crede necessario.

65 Se il nostro primo Presidente non crede necessario il convocare le camere, quello che volesse fare una denunzia, può instruire la sua camera dell'oggetto, che si proponeva di denunziare, e se dopo avere sopra di ciò deliberato la camera richiede d'essere adunata, il primo Presidente è obbligate ad aderirvi In verun caso le adunanze delle camere potranno impedire nè sospendere il servizio dell'udienze.

66. Formata, che sia l'adunanza il Procuratore generale vi sarà chiamato e vi as-

sisterà.

67 Ogni volta che avrà luogo la convocazione delle camere, il primo Presidente ne istruirà il gran Giudice, come pure dell' oggetto su cui la corte Imperiale dovrà occuparsi.

68. Il primo Presidente non permetterà ehe sia messo in deliberazione altr'oggetto fuori di quello per cui sarà stata fatta la

convocazione.

69 In tutti i casi il risultato dell'adunanza delle due camere sara dal primo Presidente trasmesso al gran Giudice.

## SEZIONE VII.

Dell' installazione delle Corti Imperiali.

70. Il giorno dell'installazione di ciascheduna corte Imperiale verrà fissato da un De-

creto particolare .

71. Tutti i membri della corte Imperiale saranno obbligati a trovarsi in toga rossa nel di e ora indicata, nella sala delle solenni udienze della corte.

72. L'installazione sarà fatta in Parigi dal nostro gran Giudice, e nelle altre corti dai commissari a tale effetto da noi nominati che saranno presi tra Senatori o i Consiglicri di Stato.

73 Il commissario riceverà da tutti i membri della corte individualmente il giuramento prescritto dalle costituzioni dell'Impero."

74 Dopo la prestazione del giuramento il commissario dichiarerà, che la corte è le-

galmente costituita.

75. Il processo verbale della sessione sarà trasmesso al nostro gran Giudice dal Procu-

ratore generale.

76. Il processo verbale sarà trasmesso anche a tutti i tribunali di prima istanza del circondario di detta corte per esser letto e registrato per mezzo del nostro Procuratore generale e de'nostri Procuratori Imperiali.

La copia del suddetto processo verbale sarà pubblicata con affissi in tutti i capi luoghi del circondario e capi luoghi del cantone, e sarà inserita ne giornali del Dipartimento della giurisdizione di detta corte.

## SEZIONE VIII.

Dei magistrati che chiedono il riposo dopo trent' anni di esercizio e de' magistrati che muojono nell' esercizio delle loro funzioni.

77. Dopo trent' anni di esercizio i Presidenti e Gonsiglieri della corte Imperiale, che si saranno resi meritevoli in detto esercizio delle loro funzioni, potranno riposarsi col titolo di Presidente o di Consigliere onorario, quando noi avremo loro fatte spedire le lettere a ciò necessarie. Continueranno a godere degli onori e privilegi annessi al lolo grado, e potranno assistere con voce deliberativa a tutte le adunanze delle camere
e udienze solenni. Ci riserviamo inoltre di
dar loro, secondo le circostanze dei segni

particolari della nostra benevolenza.

78. I ritratti de'magistrati delle nostre corti Imperiali morti nell'esercizio delle loro funzioni dopo essersi resi illustri con un profondo sapere con una pratica costante delle virtù del loro stato e con atti notabili di coraggio e di attaccamento, potranno essere collocati in una delle sale d'udienza in virtù di un nostro Decreto in sequela del rapporto del nostro gran giudice, e sentito il nostro Consiglio di Stato.

Questo Decreto non potrà essere emanato se non tre anni dopo la morte del magistrato.

# TITOLO II.

## Delle Corti d'assises .

79. Quando le nomine dei Presidenti delle Corti di assises, che devono esser tenute ogni tre mesi, conforme all'artic. 259 del Codice d'instruzione criminale, non saranno state fatte dal nostro gran Giudice per la durata di una di esse e pel seguente trimestre, il primo Presidente della Corte Imperiale farà la detta nomina dentro otto giorni dopo essere stata chiusa la predetta corte.

80. La nomina del gran Giudice o in sua

mancanza la nomina fatta dal primo Presidente verrà dichiarata mediante un ordinanza di quest' ultimo, che conterrà sempre l'epoca fissa dell'apertura di detta corte d'assess. Quest'ordinanza sarà pubblicata al più tardi nel decimo giorno susseguente alla terminazione di essa

8:. Nei casi preveduti dall' artic 250. del Codice d'instruzione criminale e di una convocazione straordinaria dell'issues, i Presidenti dell'ultima corte tenuta saranno nominati di pien diritto a presiedere alla corte d'issues straordinaria

Nel caso di m rte o impedimento legittimo, le veci del Presidente della suddetta corte di ass ses, verranno fatte da altri sull'istante in cui sarà stimata necessaria la convocazione della corte di assis s straordinaria. La sostituzione verrà fatta dal primo Presidente, e l'ordinanza di tal sostituzione conterrà l'epoca fissa dell'apertura di detta Corte d'assissas.

82. La nomina dei Consiglieri o dei Consiglieri auditori, che dovranno tenere le assises nel Dipartimento in cui risiede la corte Imperiale, e quelle autorizzate dagli articoli 254. e 256. del Codice d'instruzione criminale, per completare il numero dei Giudici della corte di assissa negli altri Dipartimenti, verranno fatte nella maniera e nell'epoca come sopra determinate in sequela della nomina de' Presidenti.

83. Dentro gli otto giorni dall' installazione della Corte Imperiale, l'epoche della convocazione delle assises in tutta la giurisdizio-

ne durante il primo trimestre saranno fissate in sequela di un Decreto emanato, adunate le camere sulle conclusioni del Procuratore generale. Questo Decreto, sarà per opera de nostri Procuratori generali trasmesso a tutti i tribunali di prima istanza della giurisdizione di detta corte. La lettura di esso sarà fatta dentro tre giorni dopo il suo ricevimento nella pubblica udienza a richiesta del Procuratore Imperiale. Questo Decreto verra inserito nei giornali dei Dipartimenti ed affisso in tutti i capi luoghi del circondario e dove risiedono i tribunali di prima istanza.

(Le disposizioni degli artic. 83, 84, 85, 86, e 87, non si applicano se non al primo trime-stre, che seguirà l'installazione delle Corti

Imperiali.

Posteriormente le nomine de' Presidenti e Consiglieri, e la fissazione dell' apertura delle assises saranno fatte in conformità degli articoli 79. 80. 81 e 82. del presente.)

84. I Membri della camera, che decide sugli appelli di Polizia correzionale sono nominati di pien diritto per la tenuta della prima corte di assises del Dipartimento dove risiede la Corte Imperiale

Questa corte di assises si terrà dentro il me-

se dell'installazione di detta corte .

85 Il secondo e terzo Consigliere della medesima camera sono nominati di pien diritto per presiedere alle assises dei Dipartimenti, che dovranno tenersi nel primo o nel secondo mese della predetta installazione. Le loro veci, nel caso di legittimo impedimento,

verranno fatte dai Consiglieri delle camere civili secondo l'ordine del turno, e prendendoli alternativamente in ciascheduna camera,

se ve ne sono molti.

86 I Presidenti delle assises, che dovranno tenersi nel terzo mese, saranno nominati entro quindici giorni dopo l'installazione. Se il gran Giudice non ha usato del suo diritto nei primi otto giorni, il primo Presidente sarà tenuto a far la nomina dentro gli altri otto.

87. Se nei due primi mesi dell'installazione, dovessero tenersi delle assises in più di due Dipartimenti della giurisdizione della Corte Imperiale, il quarto ed il quinto Consigliere della camera degli appelli di polizia correzionale ne sarebbero per diritto i pre-

sidenti.

88 L'ordinanza contenente la nomina de Presidenti e dei Gonsiglieri o degli auditori delegati per la tenuta delle assises e la fissazione del giorno dell'apertura delle sessioni della Corte di assises sarà trasmessa per opera de Procuratori generali ai tribunali di prima istanza della prefata Corte di assises. Sarà pubblicata dentro tre giorni dopo il suo ricevimento, nella pubblica udienza a richiesta del Procuratore Imperiale.

89. Quest'ordinanza verrà inserita nei giornali dei Dipartimento dove risiede la Corte di assises, e verrà pure affisso l'avviso della medesima nei capi luoghi del circondario dove esistono i tribunali di prima istanza.

90. Le assises non potranno essere convocate per un luogo diverso da quello in cui devono tenersi ordinariamente, se non in virtù di un Decreto emanato nell'adunanze delle camere della Corte, ad istanza del nostro

procuratore generale

Questo Decreto sara letto, pubblicato e affisso, come si è detto di sopra, pel decreto, che deve fissar l'epoca della convocazione delle asses durante il primo trimestre dopo l'installazione.

- ot. Se ventiquattr' ore dopo l'arrivo di un accusato nel palazzo di giustizia, il presidente delle asses non si trova sulla faccia del luogo e non vi sia verun altro Giudice da esso delegato, conforme all'artic. 293 del God. d'instruzione criminale per interrogare gli accusati, sara proceduto all'interrogatorio dal Presidente del tribunale di prima istanza o da un Giudice da esso delegato a tal'effetto.
- 92. Le Gorti di assises, non potranno pronunziare veruna sentenza, se non quando vi sarà il numero completo di cinque Giudici.
- 93 Ne' luoghi dove risiede la Corte Imperiale, la camera civile sotto la presidenza del primo Presidente, si riunirà alla Corte di ass ses per le discussioni e la decisione di un affare, qualora il nostro Procuratore generale per motivo di gravi circostanze ne avrà fatta l'istanza alle camere adunate, e sarà stato emanato il Decreto conforme alle sue conclusioni.

94. Nell'Isola dell'Elba le funzioni del . Procuratore Imperiale criminale, saranno adempite dal Procuratore Imperiale del tri-

bunale di prima istanza.

95. I Presidenti delle Corti di assises nei luoghi fuori di quelli dove risiede la Corte Imperiale, avranno alla loro porta una guardia d'onore.

L'istessa cosa sarà pel Procuratore generale della Gorte, quando stimerà opportuno

di fare il servizio delle assises.

96. Sarà preparato nelle città in cui risederanno ordinariamente le Corti di assises o sedute straordinarie, un locale convenevole per l'alloggio del Presidente de' Consiglieri o auditori, che potranno essere delegati per assisterlo, e per quelli del Procuratore generale, dell' avvocato generale o del sostituto, che sarà delegato.

Il nostro ministro dell'interno, ci farà immediatamente un rapporto sulla maniera di provvedere alla compra e mantenimento tanto de casamenti, che dei mobili, che devono essere specialmente addetti a un tal uso

97. I Consiglieri della Corte Imperiale ed i Consiglieri auditori, che saranno delegati per le assises prenderanno il posto e sederanno prima di tutti i membri del tribunale

di prima istanza.

I Giudici auditori, che potranno essere delegati pel medesimo servizio avranno il potto unitamente a' Giudici di prima istanza, secondo l'ordine del loro ricevimento, ma sempre dopo il Presidente del tribunale di prima istanza.

Il medesimo ordine sarà osservato nelle

pubbliche ceremonie.

Il Procuratore Imperiale criminale vi avra la precedenza sul Procuratore Imperiale di prima istanza.

# TITOLO III.

Delle Corti Speciali.

§. Į.

Delle Corti speciali ordinarie.

98. Il nostro ministro di guerra trasmetterà ogn'anno prima della fine del mese di settembre al nostro gran Giudice ministro della giustizia una nota di sei uffiziali di giandarmeria per ogni Dipartimento, che abbiano l'età prescritta ad esercitare le funzioni di Giudice nelle corti speciali.

La prima trasmissione delle note sarà fatta nel mese di settembre del presente anno 1810,

99. In mancanza di un numero sufficienta di uffiziali di giandarmeria per occupare in ciascheduna delle corti speciali tre posti di Giudici e tre di supplenti, questo numero potra esser completo dagli uffiziali delle nostre truppe di linea che abbiano almeno il grado di capitano.

100. I Giudici militari delle corti speciali e loro supplenti potranno sempre essere elet-

ti di nuovo.

101. Ne' Dipartimenti dove risiede la corte Imperiale ad eccezione di Parigi, la corte speciale sarà composta di membri della corte di assises riuniti a tre Giudici militari, che avremo nominati a tal'effetto.

Le funzioni del pubblico ministero sarafno esercitate nelle corti speciali de' Dipartimenti dove risiede la Corte Imperiale da un
avvocato generale, e in sua mancanza da un
sostituto di servizio nel banco; sussidiariamente da un consigliere auditore, che abbia
l'età richiesta, che verrà nominato a tal uopo dal procuratore generale.

102. Se il Procuratore Imperiale criminale presso le corti speciali de' Dipartimenti, fuori di quelli dove risiede la Corte Imperiale non può per qualche impedimento esercitare le sue funzioni, ne fara le veci il Procuratore Imperiale del tribunale di prima istanza, come si pratica nelle corti di assises conforme all' art. 288. del Codice d' i nstruzione criminale.

103. Le corti speciali non potranno giudicare se non in numero di sei o di otto Giudici. Se non se ne contano che sette nell'udienza, l'ultimo nell'ordine, che quindi verrà stabilito dovrà astenersi.

104. I Giudici militari delle corti speciali sederanno immediatamente dopo l'ultimo Giudice civile. Avranno il rango tra loro secondo il respettivo grado, ed in uguaglianza di grado prenderanno il posto a norma dell' òrdine di anzianità come i Giudici.

L'ordine medesimo si osserverà nelle pubbliche ceremonie.

105. Le corti speciali apriranno la loro seduta nel giorno dopo che saranno chiuse

le assises; potranno anche essere convocate

straordinariamente se è necessario

In quest'ultimo caso i membri dell'ultima corte speciale sono per diritto membri

della seduta così convocata

106. Quando vi sarà luogo di convocare la corte speciale prima della solita epoca, la convocazione sarà fatta in virtù di un Decreto emanato dalle camere adunate ad istanza del nostro Procuratore generale.

Il Decreto sarà trasmesso letto ed affisse ed inserito nei giornali o gazzette, come s' ingiunge per la convocazione delle corti di as-

sises .

# 6. II.

## Delle corti speciali straordinarie..

107. Dentro gli otto giorni dalla pubblicazione del Decreto, che ordina la formazione di una corte speciale straordinaria il Presidente ed i Consiglieri che devono comporla, saranno nominati conforme all'articolo 25. della legge sull'organizzazione dell'ordine giudiciario e l'amministrazione della giustizia.

Se dentro tre giorni dalla pubblicazione del Decreto che ordina la formazione della corte speciale straordinaria, il nostro gran Giudice con ne ha nominati i membri, il primo Presidente della corte farà questa nomina prima che siano spirati dopo la suddetta pubblicazione.

108. Se nell'epoca dell'installazione delle nostre corti Imperiali, il Jury non esiste in alcuni Dipartimenti di loro giurisdizione, la corte nominerà dentro igli otto giorni dalla sua installazione una corte speciale straordinaria per far le veci del Jury nei Dipartimenti suddetti, conforme all'artic. 27. della legge sull'organizzazione giudiciaria.

La corte speciale straordinaria terrà in tal caso le sue sedute nel·luogo dove risiede la corte Imperiale, salvo il trasferirsi in un altro luogo, se le è ordinato dal gran Giudice conforme all'art. 30. della legge sall'or-

ganizzazione giudiciaria.

# § III.

Del Cancelliere della Corte speciale di Parigi.

100. Il cancelliere, che sarà nominato da noi per la corte speciale di Parigi, presenterà e farà ammettere al giuramento gl'impiegati subalterni necessari pel servizio della suddetta corte.

110. Questi impiegati subalterni, potranno essere redarguiti, e se ne sostituiranno altri in loro vece nel modo, che si è detto per i sotto cancellieri della Corte Imperiale nel surriportato artic. 58.

Parigi , è responsabile delle mancanze de suoi sotto cancellieri nei casi stabiliti dall'

artic. 59. del presente Decreto.

# TITOLO IV.

Degli uffiziali ministeriali delle Corti Imperiali d'assises e speciali

## 5. I.

# Dei patrocinatori (avoués).

112. I patrocinatori matricolati per le corti di appello eserciteranno esclusivamente il loro ministero presso le Corti Imperiali:

1:3. Nei luoghi dove non sono Corti Imperiali, i patrocinatori matricolati pel tribunale di prima istanza potranno esercitare il loro ministero presso la corte di assises o speciale, che terra le sue sedute nel capo luogo del predetto tribunale.

I patrocinatori, che non saranno stati ricevuti se non in una corte criminale, potranno esercitare similmente il loro ministero presso una corte di assises o speciale; ma saranno però tenuti a farsi matricolare al tribunale di prima istanza del luogo, se questo vi
è, e potranno chiedere, e far tutti gli atti
del loro ministero in concorso con i patrocinatori di questo tribunale

quatizia dopo aver sentito il parere della giustizia dopo aver sentito il parere delle Corti Imperiali, ci proporra una nuova fissazione del numero dei patrocinatori necessario al servizio di ciascheduna Corte Im-

periale e di ciaschedun tribunale di prima istanza.

ninato patrocinatore presso la Corte imperiale se non è in età di anni venticinque compiti, e se indipendentemente dal corso di studi ordinato dall'artic. 25. della legge del 22. ventoso an. 12. relativo alle scuole di giurisprudenza non giustifica di aver fatti cinque anni di pratica nello studio di un patrocinatore. (avoué)

## §. II.

## Degli uscieri .

116. Ne'luoghi dove esistono una Corte d'appello e una Corte di giustizia criminale, gli uscieri matricolati nell'una o nell'altra di dette Corti, saranno esclusivamente
incaricati, 1. del servizio personale presso la
Corte Imperiale; 2. delle notificazioni da patrocinatore a patrocinatore presso la medesima Corte; 3. delle citazioni in materia criminale.

Potranno fare instrumenti in materiz civile in concorso con gli uscieri del tribunale di prima istanza, e nell'estensione del circondario del medesimo.

117. Ne' luoghi dove non è certe d'appello, gli uscieri addetti alle corti di giustizia criminale saranno esclusivamente insaricati del servizio personale presso le cor-

ti di assises e speciali, non meno che di tutte le citazioni in materia criminale. Saranno tenuti a farsi matricolare pel tribunale di prima istanza, e potranno fare instrumenti in concorso con gli ascieri di detto tribunale, ma solamente nell' esteusione del cantone di loro residenza.

1)8. In avvenire gli uscieri, che dovranno fare il servizio delle corti di assises e
speciali dei dipartimenti dove non esiste la
corte Imperiale, saranno nominati dal Procuratore Imperiale criminale di concerto col.
Presidente, presi tra quelli del tribunale di
prima istanza. Nel caso di dissenso ne sarà
data parte al Procuratore generale, e finche
questi abbia deciso, gli uscieri nominati dal
Procuratore Imperiale criminale saranno tenuti a fare il servizio presso la corte d'assises e speciale, come pure tutte le citazioni in materia criminale.

zioni del Tit. V. del nostro Decreto de' 30.

adienze delle nostre corti.

120. Il nostro gran Giudice dopo aver sentito il parere delle nostre corti Imperiali, ci proporrà una nuova fissazione del numero degli uscieri necessari al servizio di ciascheduna corte Imperiale.

121. In avvenire nessuno potrà essere nominato usciere, se non è in età di anni ven-

ticinque completi.

122. Non potranno ugualmente esser nominati uscieri se non quelli che avranno fatta pratica almeno per un anno nello studio di un notaro o di un patrocinatore, o per

due anni presso un usciere .

123. I nostri ministri sono incaricati ciascheduno in quanto lo concerne dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel Bullettino delle Leggi.

NAPOLEONE.

CC.

# INDICE

| Disposizioni preliminari                                         | 3           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| LIBROL                                                           | 8           |
|                                                                  |             |
| Delle pene in materia criminale e correzionale, e dei            | 1           |
| loro effetti                                                     | 46          |
| CAP. I. Delle pene in materia criminale                          | 35          |
| CAP. II. Delle pene in materia correzionale.                     | -           |
| CAP. III. Delle pene ed altre condanne che possono esser         | 37          |
| pronunziate per misfatti o delitti                               | 40          |
| CAF. IV. Delle pene della rectativa per massatti o -             | 30          |
| LIBRO II.                                                        | *           |
| - 11 177 177 man misfest?                                        |             |
| Delle persone punibili, scusabili, e responsabili per misfatti   | 12.         |
| o delitti                                                        | 41          |
| CAP. UNICO                                                       |             |
| LIBRO III.                                                       | 0           |
| LIBRO III.                                                       |             |
| Dei misfatti e delitti, e della lor punizione.                   | 48          |
| TIT. I. Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato : | ivi         |
| CAP. I. Dei misfatti e delitti contro l'interesse pubblico       | ivi         |
| Sez. I. Dei misfatti e delitti contro la sicurezza esterna       |             |
| dello Stato                                                      | ivì         |
| Sez. II. Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato .  | 52          |
| \$. 1. Degli attentati e trame dirette contro l' Impera-         | 4           |
| tore e la di lui famiglia                                        | ivi         |
| S. II. Dei misfatti tendenti a turbar lo Stato colla             |             |
| guerra civile. Dell' uso illegittimo della forza.                | •           |
| armata. Delle devastazioni, e saccheggi pub-                     |             |
|                                                                  | 56          |
| Disposizioni comuni ai due paragrafi della presente              |             |
| sezione.                                                         | <b>6e</b> ∶ |
| Ez. III. Della rivelazione, e della non rivelazione dei          |             |
| misfatti, che pongono in pericolo l'interna od                   | _           |
| esterna sicurezza dello Stato                                    | 6±          |
| AP. II. Dei delitti e misfatti contro le costituzioni dell'      |             |
| Impera                                                           | 64          |

| 270                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| SEZ. I. Delitti e misfatti relativi all' esercizio dei diritti         |     |
| civici                                                                 | ivi |
| SEZ. II. Attentati alla libertà                                        | 65  |
| Sez. III. Coalizione tra i Funzionari                                  | 69  |
| SEZ IV. Usurpazioni delle autorità amministrative e giu-               |     |
| diciarie                                                               | 71  |
| CAP. III Misfatti e delitti contro la quiete pubblica.                 | 73  |
| SEZ. [ Del falso                                                       | ivi |
| 6. I Falsa moneta                                                      | 32  |
| S. II. Fals ficazione dei sigilli dello Stato, dei biglietti.          |     |
| di banca, degli effetti pubblici e dei Ponzoni                         |     |
| Bolli, e Marchi                                                        | 85  |
| 4. III. Del falso nei documenti pubblici o autentici, o                |     |
| di commercio o di banca »                                              | 87  |
| 6. IV. Del falso nella scrittura privata                               | 89  |
| c. V. Del falso commesso nei passaporti, carte di rot.                 | 14  |
| ta, o certificati                                                      | 90  |
| Disposizioni comuni                                                    | 93  |
| SEE. II. Della prevaricazione, e dei misfatti e delitti dei            |     |
| funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro fun-                    |     |
| zioni                                                                  | 94  |
| § I. Delle sottrazioni commesse dai depositari pubblici »              | 95  |
| 5. II. Delle concussioni commesse dai funzionari pubblici »            | 97  |
| S. III. Dei delitti dei funzionari che si saranno ingeriti in          |     |
| affari o traffici incompatibili colla loro qualità »                   | 93  |
| \$. IV. Della corruzione dei funzionarj pubblici »                     | 99  |
| S V. Degli abusi d'autorità                                            | 101 |
| PRIMA CLASSE Degli abusi d'autorità contro i privati. »                | ivi |
| SECONDA CLASSE Degli abusi d'autorità contro l'inte-<br>resse pubblico | 7   |
| S. VI. Di alcuni delitti relativi al modo di tener gli                 | 10  |
|                                                                        | 104 |
| S. VII. Dell'esercizio della pubblica autorità illegalmen-             | 104 |
|                                                                        | 105 |
| Disposizione particolare                                               | 105 |
| Sez. III. Dei disturbi cagionati all' ordine pubblico dai mi.          | 109 |
| nistri dei culti nell' esercizio del lor ministero                     | 107 |
| 5. I. Delle trasgressioni che possono porre in pericolo lo             | 10) |
| stato civile delle persone                                             | ivi |
| stato civile delle persone                                             |     |
| contro la pubblica autorità in un discorso pasto-                      |     |
|                                                                        | 108 |
| S. III. Delle critiche, censure o provocazioni dirette con-            |     |
| tro la pubblica autorità in uno scritto pastorale. »                   | 109 |
| S. IV. Della corrispondenza dei ministri dei culti con                 |     |
| corii o potenze estere in materia di religione »                       | 110 |
| Siz. IV. Resistenza, disobbedienza, ed altre mancanze ver-             |     |
| so la pubblica autorità                                                | 111 |
| S. I. Ribellione                                                       | ivi |

| S. H. Oltraggi e violenze verso i depositari dell' auto-                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rità e forza pubblica                                                                               |
| S. III. Rifiuto di un servigio dovuto legalmente                                                    |
| S. IV. Evasione dei prigionieri, occultamento dei rei a ivi                                         |
| S. V. Rottura di sigilli, e furto di documenti nei de-                                              |
| 9. V. Mottura at signit, e faito at abountent net de-                                               |
| positi pubblici 122                                                                                 |
| positi pubblici<br>S. VI. Degradazioni di monumenti                                                 |
| S. VII. Usurpazione di titoli o funzioni                                                            |
| S. VII. Usurpazione di titoli o funzioni 115<br>S. VIII. Ostacoli al libero esercizio dei culti ivi |
| Sez. V. Associazione di malfattori , vagabondaggio, e men-                                          |
| dicità                                                                                              |
| S. I. Associazione di malfattori                                                                    |
| S. I. Manch and acrois                                                                              |
| S. III. Vagabondaggio                                                                               |
|                                                                                                     |
| Disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti . :                                                   |
| SEZ. IV. Delitti commessi per via di scritti, immagini, o                                           |
| stampe distribuite senza nome d'autore stam-                                                        |
| patore, o incisore                                                                                  |
| Disposizioni particolari                                                                            |
| SEZ. VII. Delle società o riunioni illecite                                                         |
| TIT. Il. Misfatti e delitti contro i privati                                                        |
| CAP. I Misfatti e delitti contro le persone ivi                                                     |
| SEZ. I. Omicidi, ed altrimisfatti capitali, minacce d'at-                                           |
| tentati contro le persone                                                                           |
| S. I. Omicidio semplice, Assassinio, Parricidio, Infan-                                             |
| 5. L. Omicialo sempuce, Assassinio, Particialo, Ingale                                              |
| s. II. Minaccie                                                                                     |
| S. II. Minaccie                                                                                     |
| SEZ. II. Ferite e percosse volontarie non caratterizzate omi-                                       |
| cidio, e altri misfatti, e delitti volontarj " 141                                                  |
| Sez, III. Omicidio, ferite, e percosse involontarie, misfal-                                        |
| ti, e delitti scusabili, e casi nei quali non pos-                                                  |
| sono essere scusati: omicidio, ferite, o percosse                                                   |
| che non sono ne misfatti, ne delitti 145                                                            |
| S. I. Omicidio, ferite e percosse involontarie ivi                                                  |
| 6. II. Misfatti e delitti scusabili, e oasi ne quali non                                            |
| possono scusarsi                                                                                    |
| che non sono nè misfatti, nè delitti                                                                |
| misfatti në delitit                                                                                 |
| Sea IV Attentati contro i postumi                                                                   |
| Spa V Arresti illegali e saquestri di persone                                                       |
| Sez. VI. Misfatti e delitti tendenti a impedire o distrug-                                          |
| gere la prova dello stato civile di un fanziul-                                                     |
| gere ta prova acto stato civile at an jancin-                                                       |
| lò, o a porre in dubbio la di lui esistenza.                                                        |
| Toglimento di minori, Infrazioni delle leggi sul-                                                   |
| le inumazioni                                                                                       |
| S. I. Misfatti e delitti contro un fanciullo ivi                                                    |
| § II. Toglimento dei minori                                                                         |
| §. III. Infrazione alle leggi sulle inumazioni                                                      |

| Spz. VII. Falsa testimonianza, Calunnie, Ingiurie, Rive-                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| lazione di segreti                                                                        |
|                                                                                           |
| §. II. Calunnie, ingiurie, rivelazione di segreti 163                                     |
| CAP II. Misfatti e delitti contro le Proprietà 16                                         |
| SEZ, 1, FUTEL .                                                                           |
| SEZ. II. Bancherotte, scroccherie, e altre specie di frode. " 177                         |
| . § I Bancarotta e scroccheria.                                                           |
| S. II. ADUSO GE PERUCIA                                                                   |
| 6. III. Traspressioni di regolamenti culla agea di mian                                   |
| sulle lotterie, e sulle case di pegno.                                                    |
| suite totterie, esulle case di pegno  No Stacoli opposti alla libertà degl'incanti. = 184 |
| 6 V Violazione dei regolementi melati il il                                               |
| S. V Violazione dei regolamenti relativi alle manifat-                                    |
| ture, al commercio, e alle arti                                                           |
| S. VI Delitti dei fornitori                                                               |
| SEZ III. Distruzioni, degradazioni; danni 192                                             |
| Disposizione generale                                                                     |
|                                                                                           |
| LIBRO IV.                                                                                 |
| Procession: 3: Delinia . 7.                                                               |
| Trasgressioni di Polizia, e loro punizione 201                                            |
| CAP. I, Delle pene ivi                                                                    |
| CAP. II. Trasgressioni e pene. 202                                                        |
| Sez. I. Prima classe ivi                                                                  |
| Sex. II. Seconda classe                                                                   |
|                                                                                           |
| Lisposizioni comuni alle tre precedenti sezioni                                           |
|                                                                                           |
| Legge sull' organizzazione dell' ordine giudiciario a l'                                  |
| HUMISTAZIONE ACILA PHISTIZIA                                                              |
|                                                                                           |
| prestett Imperiett                                                                        |

# INDICE

## RAGIONATO

## DELLE MATERIE

NB. I Numeri Romani indicano il Tomo gli Arabi la Pagina.

#### A

Aborto. Pene contro chi lo ha procurato per mezzo di bevande o medicine, e contro la donna

che ne avesse fatto uso. IV. 144.

Abuso di autorità. Quelli, che per abuso di autorità o di potere hanno dato cagione a un misfatto sono puniti come complici. IV. 42. Pene contro i funzionari dell'ordine giudiciario e dell'ordine amministrativo che oltrepassano i loro poteri, mischiandosi in materie ad essi non attribuite. IV. 71. 72. Abuso di autorità per parte de' Magistrati o altri funzionari a danno de'

particolari. IV. 191. 102.

Abuso di fiducia. Pene contro quelli che abusano dei bisogni o delle passioni di un pupillo o giovani in minore età gli avessero fatte soscrivere delle obbligazioni per trovar denaro in prestito. IV. 181. Contro quelli che hanno abusato di un foglio firmato in bianco, IV. 181. Contro quelli che hanno deviati o dissipati gli oggetti ad essi consegnati in deposito, o dopo avere prodotto un titolo in un tribunale di giustizia lo hanno trafugato. IV. 182.

Accidenti. Vedi Soctorsi III. 53. IV. 49.

Istanza. II. 73. 97. IV. 259. Gli viene intimato di dichiarare se ha eletto un difensore, altrimenti gli verrà nominato ex officio. 11. 76 98. Può comunicare col suo difensore dopo l'interrogatorio. II. 108. Può prender comunicazione delle carre e recapiti della causa senza traslocarla per mezzo del suo consulente, far prendere a sue spese copia di quelle che crede utili alla propria difesa, oltre quelle di cui gli viene data copia gratuitamente. II. 108. Può ricorrere per ottenere una proroga del termine. II. 110. 140. Comparisce avanti al. la seduta libero e solamente scortato dalla guardia. II. 118. Può fare interrogare i testimonj nelle discussioni per l'organo del Presidente. II. 127. Può dire contro il testimone e la sua deposizione tutto ciò che è utile alla sua difesa. II. 127. Può opporsi, che sia sentito un testimone non bastantemente indicato sulla lista. II. 121. Può far sentire dei testimonj in sua discolpa notificando la lista e mettendo fuori anticipatamente le spese. II. 129. Se non parla ed intende la lingua Francese . Ved. Interpetre. II. 141. Se è sordo e muto. Ved. Sordo e muto. II. 141. Se vi sono diversi accusati, chi sarà il primo assoggettato alle discussioni. II. 143. Con qual metodo l'accusato è sentito; deve esser l'ultimo ad aver la parola. II. 143. Se ha meno di sedici anni, è necessario mettere in campo la questione del discernimento. Il. 150. IV. 44. 45. In quali casi è dichiarato scusabile. III. 192. Se è dichiarato non esser reo, il Presidente pronunzia l'ordinanza che venga rilasciato. II. 178. Se questa ordinanza è propagziata in sequela di un ordinanza illegale del Jury, l'accusato può essere rimesso in giudizio anche quando il fatto contiene

275 due misfatti complicati. I. 413 II. 168. 189. 192. Può ottenere i danni e gl'interessi per motivo di calunnia. II. 178. 187. Se è stato denunziato dai membri di un autorità costituita nelle loro funzioni come può ricorrere. II. 178. Il Procuratore generale deve fargli conoscere i suoi denunziatori. II. 178. Come, dentro qual termine e davanti quali Giudici deve formare la sua domanda per i danni ed interessi. II. 187. Se nel corso delle discussioni è incolpsto di un altro fatto può essere rimesso in stato di mandato d'arresto davanti il Giudice d'instruzione del circondario dove risiede la corte. II. 192. In qual caso una nuova imputazione fa sospendere l'esecuzione di una sentenza di condanna. II. 206. Se rimane soccombente è condannato alle spese verso lo stato e verso l'altra parte. Il. 199. Gli vien notificata la nota dei giurati nel giorno antecedente alla formazione dell'elenco. II. 244. Come può escludere i giurati. Se vi sono più accusati con qual metodo si danno l' esclusioni. II. 247. e seg. Ved. giurati. Dopo la decisione della cassazione, l'accusato che deve subire un nuovo giudizio avanti il criminale vi è condotto in istato di arresto o cattura personale. II. 306. Può chiedere la sua remissione da una corte a un'altra per cagione di legittimo sospetto. Ill. 13. Ved. Condannato.

Acque stagnanti. Vedi Campi, Veneficie, Inonda-

zione.

Addizioni. Di clausole, di dichiarazioni e di fatti negli atti. Ved. Falsità. Fatte da' testimoni nelle loro deposizioni vocali; il cancelliere ne deve prender ricordo. II. 126.

Adulterio. In qual caso il pubblico ministero può procedere contro di esso. I. 11. Circo-stanze, che rendono scusabile l'omicidio com-

messo dal marito sulla moglie adultera e sul suo complice. IV. 146. 147. Il marito può solo denunziare l'adulterio della moglie. IV. 151. Caso nel quale perde una tal facoltà. IV. 151. Pena contro la donna convinta d'adulterio. IV. 151. Quali sono le prove ammissibili contro il complice. IV. 151.

Adunanza o riunione letteraria. Ved. Associazione. Affissi. I Giudici di pace pronunziando in materia di Polizia, conoscono esclusivamente degli affissi, avvisi, vendite, distribuzioni, e spaccio di opere manoscritte o stampate contrarie a buoni costumi. I. 322. e seg.

Affissori di Scritti su quali non si trova la vera indicazione de' nomi, professione ed abitazione dell' Autore, o dello Stampatore. IV. 133. Riduzione della pena se fanno sapere chi è la persona dalla quale hanno ricevuto lo scritto stampato. IV. 134. Devono essere autorizzati dalla Polizia per far questo mestiere IV. 135. Pena per la recidiva IV. 205. 206. Ved. Venditori di Carte o Leggende.

Agenti dell' Amministrazione delle poste. Ved.

Agenti di Cambio. Ved. Fallimento.

Ağenti della Forza pubblica incaricati di citare i testimoni ec. I. 237. Quali sono gli agenti

della forza pubblica. I. 237.

Agenti del Governo che non possono essere melestati senza un' autorizzazione speciale. I. 264. 266. Pene contro i Giudici ed uffiziali del pubblico ministero, e di polizia, che emanassero dell'ordinanze o mandati senza autorizzazione e malgrado un reclamo legale contro gli agenti o incaricati del Governo per misfatti o delitti commessi nelle loro funzioni. IV. 72. Ved. Forza pubblica. Trafugamento. Violenza. Agenti del Governo ne' paesi esteri, che prevaricano, come si procede contro di essi. I. 51. Come sono ricevute le loro deposizioni. Ved. Testimonj.

Agenti di Polizia, che esercitano senza un motivo legittimo delle violenze nell'eseguire i

mandati di giustizia. IV. 102.

Agenti della pubblica amministrazione. Ved.

Aggiudicazioni. Pene contro coloro che disturbano con le vie di fatto violenze o minaccie la

libertà degl'incanti. IV. 184.

Aggiunto del Maire. Ved. Maire. Sue funzioni come uffiziale di Polizia giudiciaria. I. 62. 63. 77. e seg. Ved. Uffiziali di Polizia giudiciaria. In qual caso è chiamato a far le veci del Maire. I. 92. 314. 368.. Se ha bisogno per far ciò di una delegazione speciale o far menzione ne' suoi atti dell'assenza o impedimento del Maire. I. 92. 93. In quali casi fa le veci del Commissario di Polizia. I. 103. 124. 314. 328. Quando è sostituito al Maire nelle funzioni di Giudice di polizia come viene anche sostituito in quelle del pubblico ministeto. I. 368. Se vien disturbato nell' esercizio di sue funzioni è autorizzato a far eseguire la legge sul rispetto dovuto alle autorità costituite. III. 96.

Aggravi nuovi. Ved. Nuovi aggravj.

Agitar cause. Pene quando si prorompe in imputazioni e ingiurie. IV. 164.

Albergatori. Ved. Osti. Locandieri. Alberghi. Ved. Osterie. Locande.

Alberi. Pena contro chi abbatte, mutila, taglia, o leva la scorza agli alberi di altrui proprietà. IV. 195. Pene più gravi se gli alberi
sono collocati sulle strade, piazze, luoghi pubblici o vie traverse. IV. 196. Se il delitto è
stato commesso di notte, o se in odio di un

pubblico funzionatio. IV. 196. Se l'albero tagliato o portato via è destinato a servire di confine. IV. 198.

Alloggio del Malfattore. Ved. Luogo di ritiro.
Allontanamento. Caso nel quale si può ordinare,
che l'incolpato debba allontanarsi da un dato

luogo . IV. 37.91.

Alta Corte Imperiale. Sue attribuzioni. 1. 262. IlGiudice ordinario d'instruzione non può pronunziare dei mandati negli affari di competenza della suddetta Corte. 1. 261. 262. Se il
fatto portato alla Sezione di accusa e di competenza dell' Alta Corte, il Procuratore generale deve chiedere e la Corte ordinare la remissione. II. 6. 11. Se uno degl'incolpati è soggetto a esser giudicato dall'alta Corte si trae
seco gli altri. II. 18. 20. Ma se chi è sottoposto all'alta Corte fosse definitivamente
giudicato prima dell'arresto de' complici, l'affare deve esser rimesso davanti i tribunali ordinarj. II. 22.

Alta Polizia. Ved. Vigilanza dell' alta Polizia.
Alterazione di bevande e robe liquide. Pena contro i vetturali e barcajoli e loro sottoposti che alterano le robe liquide o mercanzie loro affidate. IV. 173. Ved. Bevande falsificate.

Alterazione di monete. Ved. Monete. Alterazione di Scritture. Ved. Falsità.

Ambasciatori. Sono inviolabili, come pure le loro mogli, le persone di loro servizio e loro domestici. I. 60. 272. Ved, Commissario delle relazioni commerciali. Come ricevute le loro

deposizioni. Ved. Testimonj.

Ammenda. E' una pena che si applica in materia di semplice polizia correzionale ed in materia criminale. IV. 26. La condanna all'ammenda è accompagnata dall'arresto personale. IV. 39. 200. 201. In caso d'insolvenza dentro qual termine il condannato può ottenere la sua

libertà provvisionale. IV. 39. Tutti gl'individui condannati all'ammenda per l'istesso delitto sono solidali. IV. 39. La morte dell'incolpato in qual caso estingue l'azione pel pagamento dell' ammenda. I: 14. fino a 20. Le repartizioni civili e le spese sono pagate in preferenza all'ammenda. I. 296. 297. IV. 201. I misfatti e delitti sottoposti all'ammenda sono compresi negli articoli 113. 120. 128. 129. 131. 133. 164. 169. 172. 174. 175. 176. 177. 181. 184. e seg. 192. 193. 196. 197. 199. 200. 207. 224. 236. 254. 257. 260. 262. 287. 6 seg. 292. e seg. 306. 307. 311. e seg. 314. 318. 319. 320. 330. e seg. 346. e seg. 358. e seg. 371. e seg. 387. 399. 401. 405. 410. 411. 412. 413. e seg. 430. e seg. 437. e seg. del Codice penale. Circostanze estenuanti che autorizzano i tribunali a moderare l'ammenda. IV. 200. Le ammende per contravenzione da un franco fino a quindici sono applicate a favore della comunità. IV. 201.

Ammenda. Quello che rimane soccombente in una domanda sulla competenza de' Giudici, può egli essere condannato all'ammenda? Ill.

Ammenda pel ricorso alla Cassazione, in quali casi e da chi deve essere sborsata. II. 295. a 298. I poveri, che mediante un certificato giuscificano la loro indigenza, ne sono dispensati. II. 298. 299. La mancenza del pagamento dell' ammenda o del certificato d' indigenza producon eglino la perdita delle ragioni? II. 297. 298. Chi sono quelli dispensati dall'ammenda. II. 298. 299. La parte, che resta soccombente nel suo ricorso in qual caso vien condannata all'ammenda? II. 306. a 308. Se la sentenza è annuliata l'ammenda vien restituita, quando ancora si fosse trascurato di dar l'ordine di una tal restituzione. II. 309.

Anmenda in cui incorrono i testimoni citati, che non compariscono. Ved. Testimoni.

Ammenda. In qual caso i Cancellieri sono sottoposti alle pene dell'ammenda. Ved. Cancellieri.

Ammenda a cui è sottoposto il giurato, che trasgredisce il divieto di uscir fuori dalla camera in cui si prendono le deliberazioni . II.
155. Contro il giurato, che non obbedisce
alla citazione. Ved. Giurati.

Ammenda d'ingiusto appello in materia di sem-

plice Polizia. I. 376.

Ammenda. Da chi e come si procede per la ria scossione dell'ammenda e delle confiscazioni.

I. 403.

Amministratori. Funzionarjo pubblici uffiziali puniti per distruzione, soppressione o trafugamento di atti e titoli di cui sono i depositarj. IV. 97. Pene per violazione di domicilio. IV. 101. Ved. Regolamento di pubblica Amministrazione.

Amministrazione de' Boschi, e Foreste. Ved. Delitti sopra i boschi, e guardie de' boschi. Ha la facoltà di appellatsi dalle sentenze emanate dai

tribunali correzionali. I.,413.

Amministrazione e Regalie dello Stato. (Regies)
Sono sottoposte all' indennizzazione ed alle
spese quando restano soccombenti in cassazione. II. 307. Ma non dell'ammenda. Ved.
Ammenda.

Animali domestici. Pena per averne ucciso uno in un luogo di proprietà di quello a cui appartiene l'animale, oppure è locatario. IV.

107. Ved. Cavalli .

Animali malefici. Proibizione di lasciarli vagare in quà, e in là, e pena contro i proprietari nel caso in cui questi animali avessero feriti o uccisi dei bestiami. IV. 207. 210.

Antichità o Vetustà. Pene per un incendio cagionato dall'antichità di un edifizio. IV. 190.

Tomo IV.

Apertura sotterranea; (ingresso per una) è una circostanza aggravante trattandosi di furto.

IV. 176.

Appello dalle Sentenze correzionali. I. 985. 409. Entro quali termini e socco qual forma deve aver luogo. I. 413; fino a 417. 424. Davanti quali tribunali deve esser interposto. I. 31%. 388. 411. 412. 413. Le sentenze preparatorie ed interlocutorie in quali cast possono essere attaccate per la via dell' appello. I. 410. 411. A chi è accordata la facoltà di appellare. I. 413. 414. 415. 416. 417. L'appello è sospensivo. 417. 418. 419. 420. 421. Ved. Sospensione. Istanza contenente i motivi dell'appello, dentro qual termine deve essere esibita alla cancelleria. I. 421. Appello del pubblico ministero presso il tribunale che deve giudicarne dentro qual termine deve essere notificato. I. 424. Se non è dichiarato nè notificato dentro dieci giorni, il rilascio in libertà non deve restar sospeso. I. 424. Gli appelli in materia correzionale saranno interposti davanti il tribunale del luogo dove ordinariamente si aduna la Corte di assises e saranno giudicati da cinque Giudici almeno. IV. 40. 236. Trasmissione dei documenti e dell'incolpato davanti il tribunale o la corte d'appello. I. 425. Procedura d'instruzione pell' udienza in appello. I. 425. 426. 427. Come deve pronunziare la corte o il tribunale d'appello. I. 427.

Appello da una sentenza di semplice polizia in qual caso è ammesso. I. 316. 374. Entro qual termine può aver luogo. I. 318. Può esser dichiarato da persona munita di mandato di procura per agitare la causa. I. 343. E' instruito e giudicato nelle medesime forme degli appelli dalle sentenze de' Giudici di pacce. I. 218. 274. 375. E' sospensivo. I. 374.

E' interposto davanti un tribunale correzionale. I. 374. Non è ammissibile durante il termine accordato per formare l'opposizione. I. 376. Sull'appello di una Sentenza interlocutoria il tribunale di appello può egli decidere sul merito? I. 377. A chi deve essere notificato. I. 377. I testimonj, se si vuole possono esser sentiti anche in appello. I. 377. Solennità dell'instruzione in appello, prove, forme, sottoscrizione della sentenza condanna e spese. I. 378.

Apportatori di mandato di cattura. Qualunque attacco contro di essi o qualunque resistenza con violenza costituisce il delitto di ribellione. IV. 111.

Aratro. Ved. Istrumenti d'Agricoltura.

Archivisti. Pena contro quelli che hanno lasciati trafugare o portar via dei documenti carte ec. delle quali erano depositarj. IV. 123-124.

Argini Ved. Dighe.

Armi: Pena contro qualunque Francese, che ha portate le armi contro la patria. IV. 49. Pena contro gli autori di un attentato o complotto, che ha per iscopo di armare i cittadini gli uni contro gli altri. IV. 55. Pena per aver procurato delle armi e munizioni a delle bande formate con intenzione di pubblici saccheggi. IV. 57. 128. 129. Istrumenti considerati come armi. IV. 59. 60. Pena per la consegna di armi destinate per cooperare alla fuga de' prigionieri. IV. 120. Per la fabbricazione, vendita o delazione di stiletti, tromboni o altre armi proibite. IV. 113 Per i furti commessi con armi. IV. 169. a 176. Per l'abbandono in mezzo alle strade o ai campi d'istrumenti nocivi de' quali i malfattori possono abusare. IV. 203. 205. Per morte o ferice di apimali o bestiami stante l'uso delle

armi senza precauzione. IV. 210. Ved. Delazione d' armi. Vita vagdonda.

Armi. Ved. Flagrante delitto.

Arresti illegali. (Pene incorse per tal motivo).

Arresto. In quali casi le guardie campestri e de' boschi possono arrestare gl'individui per condurli davanti il Giudice di Pace, o il Maire I. 103. e seg. Del testimone la di cui deposizione sembra falsa alla Corte di assises. 11. 136.

Arresto personale. Ved. Ordinanza di Arresto per-

sonale.

Arrolamento. Pene per l'arrolamento de'soldati senza l'autorizzazione di legittimo potere. IV. 56.

Arsenali. Ved. Bande armate, incendi, mine, piaz-

ze di guerra, piani.

Artifizj. Pene contro quelli i di cui artifizj, hanno dato eccitamento a un misfatto o delitto. IV. 42.

Artifizj. Pene per la contravvenzione di scarica-

re in certi dati luoghi. IV. 202.

Ascendenti. Ved. Dichiarazione, Rivelazione, Testimonj.

Asilo (diritto di) Come si deve accordare ai

forestieri. I. 57. a 60.

Assassinamento preparato con attruppamenti armati è di competenza della corte speciale ordinaria. III. 172. Definizione dell'assassinamento. IV. 138. Pena con cui è punito. IV. 140. Ved. Omicidio, Grassazione.

Assenza. Ved. Sostituzione.

Assente. Ved. Contumace.

Assises, o Sedute straordinarie. Ved. Corte d'As-

A sociazioni, o unioni per oggetti religiosi, letterarj, politici ec. Non possono formarsi senza avere ottenuto il consenso del Governo. IV, 136. Pene contro i membri di tali adunanze che avessero eccicati de' delitti e misfatti con discorsi, esortazioni, invocazioni o preghiere. IV. 136. L'uso di una casa non può essere accordato per qualunque adunanza senza autorizzazione. IV. 138.

Associazione o attruppamento di Malfattori. Ved.

Malfattori .

Assoluzione; in qual caso è pronunziata. II. 195.
Differisce dalla remissione in libertà. II. 196.
In qual caso il pubblico ministero può ricorrere contro una sentenza di assoluzione. II.
281. La parte civile ha facoltà di attaccarla?
II. 284.

Attacco. Ved. Ribellione .

Attentato alla pubblica sicurezza, o contro la vita o proprietà di un individuo. I. 144. Chi ne è stato testimone deve denunziarlo. I. 144. Attentato o complotto contro la persona dell' luperatore: o contro el'individui di sua fami-

peratore; o contro gl'individui di sua famiglia. IV. 52. 53. 54. Cosa si deve intendere per attentato? IV. 54.

Attentato alla libertà individuale ai diritti civici, alle costituzioni. IV. 66. Ved. Minaccie. Costumi.

Attestate di buena condotta. Ved. Riabilitazione. Atti arbitrarj. Pene contro i funzionarj pubblici, che gli ordinano, o che gli fanno. IV. 65. 66. Se giustificano essere stato ciò per ordine de' loro superiori la pena è applicata a quest' ultimi. IV. 63. 66. Ved. Libertà individuale.

Atti pubblici. Pene contro quello, che senza titolo fa gli atti di un uffizio civile o mili-

tare. IV. 125.

Atto di accusa. Ved. Accusa.

Aumento di pene contro i funzionari e pubblici uffiziali, che avranno presa parte ne' misfatti e delitti, che erano incaricati a deprimere. 1V: 106.

Autorità amministrative. Loro intraprese sul potere legislativo o sulle artribuzioni del potere giudiziario. IV. 71. 72.

Autorità costituite. Sono tenute ad avvisare il Procuratore Imp. del misfatto o delitto pervenuto a loro notizia nell' esercizio delle respettive funzioni. I. 198. Non possono esser molestate per l'avviso, che devono dare, salvo la domanda dell'atto di collusione o sia prevaricazione. II. 178. 170. Ved. Rispet. to dovuto alle autorità costituite.

Autorità giudiciarie. Loro intraprese sulle attribuzioni delle autorità amministrative. IV. 71. Autorità pubblica. Pene contro quelli che ne hanno illegalmente anticipato l'esercizio. IV. 105. 106. Per le censure, critiche, o provocazioni contro la suddetta pubblica autorità, in un discorso pastorale pubblicamente pronunziato IV. 107. 108. Per oltraggi e violenze verso i depositarj dell'autorità e pubblica forza. IV.

III. e seg.

Autorizzazione. Incorrono la pena della prevaricazione quelli che avessero promossa, emanata, o firmata un ordinanza o un mandato diretto ad una procedura personale o accusa di un ministro, di un membro del Senato o Corpo Legislativo senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni. IV. 68. 69. Contro quelli, che tolto il caso di flagrante delitto o di pubblico clamore, avessero dato ordine di arrestare i predetti personaggi, senza le surriferice autorizzazioni. IV. 68. 69. Pene contro i magistrati i quali senza autorizzazione, e malgrado i reclami avessero decretati de' mandati contro gli agenti e ministri del Governo per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni I. 266. IV. 72. Autorizzazione necessaria per le adunanze religiose, Letterarie politiche IV. 196. Ved. Associazioni.

Avvertimento o avviso. Le parti possono comparire davanti alla Polizia volontariamente o in sequela di un semplice avviso. I. 336. Avvertimento che fa dare il Maire. I. 370. 372. Avvertimenti dati dal Procuratore generale agli uffiziali di Polizia giudiciaria nel caso di negli genza II. 87. 88. Avvertimenti dati dal Presidente all'accusato, al di lui consulente, ai giurati e al condannato. II. 99. 102. 119. 150. 151. 152 e 200.

Avvilimento o ignominia. Impronțe con cui restano avviliti gl'individui condannati ai lavori

forzati ed i falsarj. Ved. Bollo.

Avvisi . Ved. Affissi.

Avvocato. Ved. Patrocinatore (Avoué) Se può esser sentito come testimone contro il proprio cliente. I. 334. Giuramento degli Avvocati. IV. 244.

Avvocato alla Corte di Cassazione. In qual caso il suo ministero è necessario alla Parte civile.

II. 301.

Avvocati generali. Sono i sostituti del Procuratore generale nominati pel servizio delle udienze delle Corti Imperiali IV. 216. Loro attribuzioni, loro funzioni e in che mantera altri
sono ad essi sostituiti IV. 247. 248. 249.

Azione eivile per compensazione di danni cagionati da un misfatto, un delitto, una contravvenzione. I. 4. Da chi può essere esercitata. I. 4. 6. 13. 71. 204. 206. 208. Non si estingue con la morte dell'incolpato. I. 14. Ma si estingue con la prescrizione. I. 14. Ved. Prescrizione. Si può procedere per la medesima davanti gl'istessi Giudici dell'azione pubblica e separatamente. I. 22. 24. 25. In quali casi l'azione rimane sospesa I. 25. 26. 216. Deve esser distinta dalle questioni pregiudice voli. I. 26. al 46. La renunzia all'azione civile non forma nè sospende l'escreizio dell'

azione pubblica I. 46. 47. Ved. Danni, e interessi, Parte Civile, Indennizzazioni civili.

Azione pubblica per l'applicazione delle pene. Sua origine e suo oggetto. I. 1. 4. 47. 48. A chi ne era affidato l'esercizio dai Romani, ed a chi in Francia I. 1. 4. 7. 46. Esercitata a nome dell' Imperatore. I. 13. Si estingue per morte dell' incolpato salva la riscossione dell' ammenda quando vi è la condanna definitiva o si è assoggettato a pagarla I. 14. 16. E salva la confiscazione degli oggetti presi in materia di delitti e contravvenzioni. I. 17. 18. La morte dell'incolpato non estingue l'azione contro i complici. I. 18. 19. nè l'azione pel pagamento delle spese. I. 19. 21. L'azione pubblica si estingue con la prescrizione. Ved. Prescrizione. E sospesa dalle questioni pregiudicevoli. I. 26 fino al 46. Può esserlo anche per un' altro affare criminale I. 45, 46. Non. è tolta di mezzo nè sospesa dalla renunzia all' azione civile I. 46. et seg.

## R

Banca . Ved. Biglietti . Effetti pubblici . Bande armate. Pene contro i capi, agenti, e complici di queste bande formate per invadere le proprietà, denari pubblici, piazze, città, magazzini, edifizi appartenenti allo stato e per saccheggiare le pubbliche proprietà. IV. 56. e seg Pena contro gl'individui, che fanno parte delle suddette bande anche senza esercitarvi nè impiego nè comando. IV. 58. Pena contro chi conoscendo lo scopo ed il carattere di queste bande loro porge luoghi d'asilo ed alloggio. IV. 59. Pena per i saccheggi o danni arrecati alle mercanzie effetti o proprietà mobiliari, commessi in attruppamento o banda di gente armata e a forza armata. IV. 201. Ved. Malfattori.

Bandiera de' prezzi. Pene contro coloro i quali con vie o mezzi fraudolenti avessero cooperato all'abbassamento o innalzamento delle derrate, mercanzie, carte e pubblici effetti.

Bando. Bandito o depredato, che ha infranto il suo bando o esilio, come punito. III: 109. 110.

Bando o esilio. Questa pena è infamante. IV. 26. Incapacità che ne risulta. IV. 33. Il condannato è trasferito fuori del territorio dell'Impero IV. 34. minimum et maximum della sua durata ivi. Il bandito che trasgredisce l'esilio è condannato alla deportazione. ivi. Da qual giorno si comincia a contare la durata del suo esilio ivi. Resta sotto la vigilanza dell'alta Polizia dopo aver terminato l'esilio IV. 38. Il reo, per recidiva, che è incorso nella pe-na dell'esilio è condannato alla reclusione in una casa di forza. IV. 40. Se il reo è minore di anni sedici. IV. 44. I misfatti punibili con l'esilio sono compresi negl' Artic. 81. 84. 85. 87. 90. 102. 110. 115. 124. 155. 156. 158. 160. 200. 204. e 209. Ved. Sentenze. Condannati. Come si procede alla ricognizione dell' identità ed alla Sentenza dell'esiliato che ha trasgredito il suo bando. III. 109- 110-

Bando delle vendemmie ed altro ec. autorizzati dai regolamenti. Ammenda per la contravvenzio-

ne. IV. 206.

Barcajoli. Pena per i furti commessi da loro. IV. 173. Pena per l'alterazione de' liquidi cioè vino ed altre bevande il cui trasporto è stato loro affidato. IV. 173. Ved. Bevande falsificate. Beni. Ved. Contumacia. Confiscazione generale. Cu-

ratore. Interdizione. Modo di provvisione.

Berlina. Termine dopo il quale il condannato alla Berlina può chiedere la sua riabilitazione III. 231. Ved. Riabilitazione. Questa pena è infamante. IV. 26. Quelli, che sono stati contom. IV.

dannati ai lavori forzati o alla reclusione sono esposti alla berlina per un ora. IV. 32. Funzioni delle quali i condannati alla berlina sono per sempre incapaci. IV. 33. Il condannato per un misfatto che ne commette un altro punibile con la degradazione civica, deve essere anche condannato alla Berlina. IV. 40. Se il reo ha meno di anni 16. la pena del misfatto è permutata in detenzione in una casa di cotrezione. IV. 45. Questa pena secondo il Codice penale deve essere a' misfatti nreveduti dagl'artic. 111. 177. 198. 228. 263. Ved. Pubblica esposizione. Sentenza.

Bestiami. Pene contro quelli che avessero avtelenati de' bestiami, o ne avessero uccisi senza necessità. IV. 196. Ved. Epizootia. Barrocciaj.

Bestie da soma e vettura. Ved. Campi. Veneficio.
Bevande falsificate. Pena contro quelli che vendono bevande falsificate, e nocive alla salute.
IV. 144. 207. Contro i vetturini, barcajoli,
ed altri, che hanno alterate le bevande, il
cui trasporto era stato loto affidato. IV. 173.

Beveraggio, Pozione. Ved. Aborto.

Biglietti. Pena contro quelli, che hanno volontariamente bruciati o distrutti dei biglietti o

lettere di cambio. IV. 193.

Biglietti della Banca contrafficti in paese estero da un francese. I. 49. Ved. Falsificazioni. Effetti pubblici.

Bolli Nazionali. Pena per averli falsificati o con-

traffatti. IV. 85. 86.

Bolli particolari. Pene per averli falsificati o con-

traffatti. IV. 86.

Bolio. E' pronunziato unitamente ad una pena affittiva. IV. 20. Nel caso di recidiva, se il secondo misfatto merita la pena della reclusione o carcere, il condannato sarà punito co lavori forzati per un dato tempo e col bollo. IV. 40. E' pronunziato contro i falsari con-

dannati ai lavori forzati per un dato tempo, o alla reclusione. IV. 94. A' vagabondi o mendichi meritevoli de' lavori forzati per un dato tempo. IV. 133. Ved. Ignominia.

Borsajoli. Pene per i furti de borsajoli e giochi di mano. IV. 177.

Boscaglie. Pene per i furti in esse commessi in tempo di vendita. IV. 174. Per l'incendio di boschi e foreste cagionati da fuochi accesi a meno di cento metri di distanza. IV. 198. 100. Ved. Campi. Terreni.

Boschi. Ved. Delitti contro i boschi. Guardie de'

boschi .

Botteghe. Impedimento di aprirle o chiuderle in certi dati giorni come pure gli arsenali e magazzini, e fare o tralasciare di fare certi lavori. IV. 125. 126.

Bruchi e vermi. Pena per aver trascurato di uc.

cidere questi insetti. IV. 204. Bullettini . Ved. Scritti .

Caceia sul terreno altrui; in quali casi il pubblico ministero può procedere contro questo delitto. I. 10. 11. Prescrizione del delitto di caccia. III. 262

Cadavere. (Relazione per verificare lo stato di

un) I. 165.

Caduta. Pene per avere esposte sulle finestre e terrazzi delle cose di natura da far del male con la loro caduta. IV. 203

Calunnia . Ved. Denunzia . Denunzia uffiziale . Pene contro i rei di questo delitto. IV. 164.

Camera d' accusa. Ved. Corte Imperiale.

Camera del Consiglio della Corte Imperiale, si aduna una volta la settimana per sentire il Procuratore generale. Il. 10. Gl uttiziali di Po-

202 lizia giudiciaria vi sono citati nel caso di recidiva in qualche negligenza. II. 89. I Giudici possono ritirarvisi per deliberare. Il. 199.

Camera del Consiglio del Tribunale di prima Istanza. Decisione che è autorizzata a pronunziare. 1. 74. 302, fino a 307. Numero de Giudici, che devono concorrervi. I. 74. 301. Chi può ricorrere contro le decisioni della suddetta Camera: I. 75. 305. In qual caso ordina che siedo rimessi i recapiti e le carte al Procuratore generale. I. 304. I suoi membri possono assistere il Presidente delle assises. I. 390. 394. Il. 64. Forma delle ordinanze, che può emanare. III. 285. e seg.

Camera criminale della Corte Imperiale. Ved. Ria-

-bilitazione .

Camera de' Giurati. Quando le questioni sono rimesse a' giurati; si ritirano nella loro camera per deliberare. Polizia di detta Camera. II. 152: e seg.

Camera temporaria. In qual caso e come deve

essere organizzata. IV. 238.

Camera de' Testimonj. Ved. Testimonj. Cammini. Ammenda contro quelli che hanno trascurato di mantener puliti, e far nettare e risarcire i forni, i cammini cloache ec. IV.

Campi. Furti ne' campi, di cavalli, bestie da soma, strumenti di agricoltura, raccolte, e macini da grano sono puniti correzionalmente. IV. 174. Furti di legna nelle vendite, di pietre nelle cave, di pesci nei vivaj o peschiere. IV. 174. Furto di traslocamento di segnali di confine. ivi. Rottura o distruzione d'istrumenti d'agricoltura, capanne da pastori o guardiani, recinti chiusi per i bestiami. IV. 196.

Canale o Gora de' Molini . Ved. Molini .

Cancellature ea aggiunte non approvate in una deposizione di testimonj, si reputano come non avvenute. I. 242. 243.

Cancelleria. Pena per la distruzione di una cancelleria. IV. 105.

Cancelliere delle Corti d'Assises. Quello della Corte Imperiale ne adempie le funzioni. Il. 61. Fa la lettura del Decreto di remissione o dell' atto di accusa. II. 120. Fa la lettura della lista de' testimoni presentata dal Procuratore generale. II. 121. Inserisce nel Decreto il testo della Legge sotto pena di ammenda; II. 199. Forma il processo verbale della seduta sotto pena d'ammenda. II. 200. Forma il processo verbale d'essecuzione sotto pena di ammenda. II. 206. Forma il processo verbale delle carte imputate di falsità sotto pena di ammenda. III. 206.

Cancelliere delle Corti Imperiali. Formalità, che deve osservare relativamente alle potenze. I. 407. 408. Legge i documenti e recapiti ai Giudici nella camera del Consiglio e quindi si ritira. II. 11. Esercita le sue funzioni nella Corte di Assises. II. 61. Ritiene sul suo processo verbale le requisizioni del Procuratore generale durante le discussioni. II. 85. Scrive nelle assemblee generali e nelle udienze solenni. IV. Presenta i suoi impiegati subalterni o sotto cancellieri, sue funzioni, chi ne fa le veci è sua responsabilità. IV. Ved. Decisione.

Cancelliere della Corte di Cassazione, rilascia la copia delle Decisioni che rigettano i ricorsi per esser trasmessa al Gran Giudice. II. 309.

Cancelliere della Corte speciale. Il Cancelliere della Corte Imperiale o uno de suoi subalterni ne fa le sue funzioni. III. 179. 180. Quelto della Corte speciale di Parigi e nominato dall' Imperatore. IV. 226. Suoi subalterni. IV. 263. Sua responsabilità. IV. 263. Fa firmare la mi-

nuta della sentenza da' Giudici che l'hanno emanata sotto pena d'ammenda. III. 105.

emanata sotto pena d'ammenda. Ill. 195. Cancelliere del Muire. Come vien chiamato. I.

317. 369. Suoi emolumenti. 1. 369.

Cancelliere del Tribunale Correzionale. Sue funzioni. I. 238. 239 242. 243. 286. 402. 403-407. 427. Esercita presso la Corte di assies nel Dipartimento in cui non vi è la Corte Imperiale. II. 62.

Cancelliere del Tribunale di Polizia. Quello del Giudice di pace ne fa le veci, salvo nelle Comunità in cui vi sono motti Giudici di pace. I. 327. Funzioni del predetto cancelliere nell'udienza. I. 344. 352. 366. 382.

Cantellieri (Greffiers). Formalia che devono adempire sotto pena di ammenda. I. 239. 366.

408. II. 199. 206. III. 26. Ved. Falsario. Cangiamenti. Ved. Note.

Cani. Pena contro quelli, che li animano contro i passeggieri, o che non li ritengono. lV.

Canne . Ved. Armi .

Cantieri. Ved. Incendio.

Canzoni. Ved. Incisioni in rame.

Capanne de guardiani. (Pena per la rottura o distruzione delle medesime). IV. 196.

Capo di casa. Può fare istanza al Procuratore Imperiale di andare a verificare il delitto nel-

la sua abicazione. I. 172.

Capo de giurati, è il primo tratto a sorte, o quello, ch'è da essi indicato di suo consenso. Il. 152. Fa la lettura dell'instruzione prima d'incominciare la deliberazione. Il. 152. Interroga i Giurati a tenore delle questioni messe in campo. II. 156. Rientra nella sala dell'udienza e dice qual'e la dichiarazione dei Jury. Il. 163. 164. Sottoscrive la suddetta dichiarazione. II. 154. 165. apre. Ved. Cavalli.

Carceriere (Concierge.) Ved. Custode delle Car-

ceri . Soprastante ..

Carcerieri. Ved. Guardiani. Soprastanti. Detenuti. Carta di Procura. Ved. Mandato di Procura. Munito di Procura. Abuso di potere, o autorità. Corpo Legislativo.

Carte. Ved. Sigilli. Documenti. Perquisizioni.

Carte da convinzione e recapiti come si sequestrano. I. 96. 159. 162 254. Remissione e deposito che ne e fatto. I. 304. 305. Lettura di dette carte nella camera del consiglio della Sezione criminale. II. 12. Presentazione delle carte all'accusato. 180. Ved. Esibita delle carte, copie.

Carte Nazionali contraffatte in estero paese da un Francese. I. 49. O da un forestiere. 157.

Ved. Falsità. Contraffazione.

Carte pubbliche. Ved. Scritti. Effetti pubblici. Carte sigillate. Pene contro i custodi, cancellieri, archivisti, e depositari, per aver rotti i sigilli e trafugate delle carte ad essi affidate. IV. 122. 123.

Cartello o inscrizione, che devono avere in testa.
gl' individui esposti alla berlina. IV. 32.

Carrettieri . Ved. Barrocciaj .

Casa d'arresto. Ve ne è una per ciaschedun tribunale di prima istanza per chiudervi detenuti. E' diversa dai palazzi di giustizia e pubbliche prigioni. III 209. 210. 211. Vigilanza e nomina de' custodi. III. 211. e seg. Da chi queste case devono essere visitate. III. 211. Ved. Carceriere. Carcerati.

Casa di forza. Ved. Reclusione. Lavori forzati.
Casa di Giochi o Bisca. Pena per avere stabilita
o tenuta pubblicamente una casa ad uso di

giochi d'azzardo. IV. 183.

Casa o Palazzo di Giustizia. Ve ne deve essere una presso ciascheduna Corte d'assises per ritenervi quelli che sono in stato di arresto per-

sonale. III. 210. e seg. E' distinta dalle prigioni che servono di pena. III. 211. Da chi è invigilata e visitata e può nominarne il

custode. III. 211. e seg.

Case. Quando sono riputate abitate. IV. 124. Il Procuratore Imperiale può verificare un misfatto o delitto commesso nell'interno di una casa, se gliene è fatta istanza dal padrone. I. 172. Pena cagionata per mancanza di risarcimenti o mantenimento delle case. IV. 210.

Case di correzione. Sono quelle nelle quali si chiudono gl'individui condannati alla pena della carcere. IV. 35. Dove si ritengono anche i condannati sotto i sedici anni. IV. 44. Case dove si dà alloggio. Ved. Osti. Albergatori.

Case di deposito. Ved. Carcere.

Case dore si prestano denari o presti. Non possono essere stabilire senza un autorizzazione le-

gale. IV. 183.46 About

Cassazione. (Ricorso alla) ha suogo in materia di Polizia semplice contro le sentenze in ultima istanza emanate da Giudici di Polizia o in appello. I. 378. Termini per ricorrere contro le sentenze contradittorie, per mancanza di comparsa, o suscettibili di opposizione. I. 29. 280. II. 292. Sentenze in ultima istanza in materia correzionale sono pure suscettibili di ricorso. I. 425. 429. Da chi possono essere attaccate. 1. 429. 11. 261. 285. 286. 287. 288. Il condannato a una pena che produce privazione di libertà, nonte ammesso a ricorrere se non dopo essersi messo in stato di libertà, o almeno avere ottenuta la sua fibertà provvisionale con mallevadoria. I. 429. II. 200. Le sentenze delle Corti di assises non possono essere attaccate se non in questa maniera. II. 69. La dichiarazione del Jury non' è mai soggetta a verua ricorso . II. 165. Salvo

se è pronunziata da un Jury illegale o incompetente; e in quest' istesso caso l'ordinanza del rilascio in libertà non può essere annullata se non per l'interesse della legge. II. 165. 280. Termine per ricorrere alla Cassazione durante il quale resta sospesa l'esecuzione della sentenza contro cui è stato ricorso. La sospensione dura fine al ricevimento della decisione della Cassazione. II. 201. L'esecuzione delle sentenze attaccate, è un attentato che la Corte di Cassazione è autorizzata di vendicare. II. 203. La parte civile non può ricorrere se non per le disposizioni rela. tive a'suoi interessi particolari. Il. 201. 269. 281. In materia criminale e nel caso della condanna dell'accusato, quali sono le aperture alla cassazione. II. 268. e seg. In questo caso può fare il ricorso tanto la parte condannata quanto il pubblico ministero. II. 268. 269. 270. 281. 282. L'ammissione o la negativa di giudicare in sequela del requisitorio del pubblico ministero danno luogo al ricorso alla Cassazione?... mezzi per la Cassazione in materia di polizia semplice o correzionale. II. 268. 276. Epoca nella quale è aperto il ricorso contro le sentenze preparatorie o d'instruzione. II. 292. L'esecuzione volontaria di queste sentenze non forma il motivo di non ammettere il ricorso. II. 202. Forme da eseguirsi; notificazione del ricorso; documenti ed istanze da prodursi; ammenda da consegnarsi. II. 293. 294. 295.... Ved. Ammenda. La parte civile, che ricorre direttamente alla corte di cassazione, deve servirsi del ministero di un avvocato presso la suddetta corte. Il. 301. Ammenda e indennizzazione contro la parte soccombente nel suo ricorso. Non è più ammessa a ricorrere di nuovo contro l'istessa sentenza. Il. 306. a 311. Se la sentenza è an-Tom. IV.

208 nullata, l'ammenda deve essere restituita anche quando ciò non sia stato ordinato. II. 309. Come il decreto, che rigetta il ricorso vien diretto all' uffiziale incaricato del pubblico ministero presso il tribunale o la corte che ha pronunziata la sentenza attaccata. II. 309. Come si deve procedere quando dopo una prima cassazione, la sentenza, che interviene è attaccata mediante gl'istessi motivi. Il. 309. Gli atti giudiciari, decreti o sentenze contrarie alle leggi, possono essere denunziate dal procuratore generale presso la corte di cassazione ex officio, o per ordine formale del gran giudice. II. 311. Aperture alla cassazione contro le sentenze delle corti imperiali. IV. 17. A chi è aperto il ricorso alla cassazione contro le sentenze delle corti imperiali. Ill. 86. A chi è aperto l'istesso ricorso contro le sentenze pronunziate in contumacia. III. 32. Le sentenze delle corti speciali ordinarie, non possono essere attaccate con ricorso alla cassazione. III. 146. Ma quelle pronunziate dalle corti speciali straordinarie possono esserlo. 1V. 225. Ved. Corte di Cassazione.

Castrazione. Pena per questo misfatto. IV. 144. Circostanze che lo pongono nella classe degli

omicidj o ferite scusabili. IV. 147.

Catena. I condannati ai lavori forzati sono attaccati a due a due con una catena. 1V. 29.

Cattura personale. Può essere esercitata per mancanza di comparsa contro le persone citate come testimonj. I. 243. 355. II. 176. La sommissione fatta per la sicurtà o mallevadoria produce la cattura personale. I. 295. Cattura personale può essere esercitata contro i pubblici depositarj di documenti imputati di falsità. III. 29. 30. Può essere esercitata contro quelli, che sono entrati mallevadori a un'individuo posto sotto la vigilanza del governo, che in seguito è stato condannato per delitto posteriore. IV. 38. Può esser esercitata per esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, danni ed interessi e spese anche di semplice poli-

zia. IV. 39. 201.

Cauzione o mallevadoria. Ved. Libertà provvisionale. Quella che è tenuto a dare il condannato posto sotto la vigilanza dell'alta Polizia dello Stato. I. 298. e 299. IV. 37. Caso nel quale chi presta questa cauzione può esser costretto al pagamento di essa, ordinato dall'atto, mediante l'arresto personale. IV. 38. A chi spettano le somme a tal'uopo incassate. IV. 38.

Cavalli. Pena per chi avvelena cavalli o altre bestie da soma, da posta, da carico, bestie vaccine e pecorine, montoni, capre e porci. IV.

196. e 197. Ved. Campi.

Cave di pietre. Pena pel furto delle pietre nelle

cave . IV. 174.

Cedole per citare i testimonj, formula di esse: III. 226. Il Giudice di pace può darne fuori una all' effetto di abbreviare il termine per comparire davanti alla Polizia. I. 335.

Certificati falsi. (Con quali pene ne sono puniti gli autori.) Quando ne può risultare del pregiudizio contro i terzi o contro il pubblico te-

soro . IV. 92. 133.

Certificati d'indigenza da prodursi per esser dispensati a consegnare l'ammenda. Il. 228, e 229. Cesoje da tasca sono o no riputate armi. IV. 59.

е бо. Chiavi. Pena pel furto commesso con chiavi false, IV. 169. 172. Ciò che deve intendersi per chiavi felse. IV. 176. Pena per le contraffazioni delle chiavi. iV. 126. Chiavi false. Ved. Chiavi.

Chiavistelli. Ved. Chiavi. Rottura.

Chirurgo. Ved. Aborto. Attestato o Certificato di malattia . Segreto .

Cifre o Marche del Governo. Contraffazione delle cifre o marche destinate ad essere apposte a nome del Governo sulle derrare e mercanzie punita con la reclusione o detenzione in carcere. IV. 85.

Cifre o marche particolari. Pena per la contraffazone dei sigilli, bodi, e cifre di un autorità qualunque o di uno stabilimento particolare di

banca o di commercio. IV. 86.

Circostanze aggravanti non mentovate nell'atto di accusa. Se risultano della discussione danno adito a una seconda questione, che deve essere proposta al Juri. II. 147.

Citazione per chiamare i testimonj. Ved. la for-

mula. III. 276.

Citazione al tribunale del Maire. Sua forma; come vien notificata. I. 370. e 371. Al tribunale di Polizia del Giudice di pace ad istanza di chi e da chi, e dentro qual termine è fatta. I. 329. e seg. Al tribunale correzionale; sua forma. I. 396.

Citazione. L'opposizione contro una sentenza per mancanza di comparsa produce per diritto la citazione all'udienza I. 341. 400. e 425. Citazioni a' testimonj fatte ad istanza deil'accusato sono a spese di questa. II. 129. Ved. Avvi-

so. Avvertimento.

Civilmente responsabile. Quello che è civilmente responsabile può appellare dalla sentenza correzionale. I. 202. Può ricorrere alla Cassazione contro la sentenza correzionale in ultima istanza. I. 428.

Clamore pubblico, o pubblica voce. Ved. Flagrante delitto. L'incolpato inseguito dalla pubblica voce o clamore può esser condotto da qualunque persona davanti il Procuratore Imperiale. I. 283. Pena per chi ricusa di prestare ajuto nel caso di pubblico clamore. IV. 208.

Coalizione. Pena contro i pubblici funzionari coalizzati insieme. IV. 69. Pena per la coalizione o lega di coloro, che fanno lavorare gli artigiani per diminuire i loro salari. IV. 185. Per la coalizione degli artigiani o lavoranti affine di far cessare i lavori ec. IV. 185.

Cocchieri, Carrettieri, conduttori di barrocci, vetture o bestie da soma. Pena contro quelli che si allontanano dai loro cavalli; o che non lasciano libera la metà delle vie e strade «IV. 206. Pena per la contravvenzione delle leggi che proibisce il correr troppo e la cattiva direzione o carico dei loro legni. IV. 266. 208. 209. c 210.

Coltelli . Ved. Armi .

Comando militare. Pena contro quelli, che lo hanno esercitato senza diritto, o ritenute truppe adunate dopo ricevuto l'ordine di licenziarle. 1V. 56.

Commessi o incaricati del governo o pubblici depositarj, che avessero trafugati degl'atti e titoli presso di essi depositati. IV. 06.

Commesso di cancelleria o sotto cancelliere. Se il tribunale di Polizia, è diviso in due sezioni il cancelliere deve avere un commesso che deve aver prestato giuramento. I. 328. Ved. Cancelliere. Commiserazione dell' Imperatore (Le corti speciali

Commiserazione dell' Imperatore (Le corti speciali possono raccomandare i condannati alla). In quali circostanze. III. 195.

Commissarj di Polizia. Sono incaricati delle funzioni del pubblico ministero davanti i tribunali di semplice polizia. I. 6. 80, 123, 315, 328. Loro funzioni come agenti o uffiziali di polizia giudiciaria. I. 65, 77, 80. Nelle comuni dove ne sono diversi, quando uno è impedito, deve un altro supplire per lui. I. 65. Sono in concorrenza, ed hanno la preferenza sulle guardie de' boschi e campestri. I. 83. Forma de loro processi verbali e cosa vi devono inseri-

302 re. I. 81. 85. 92. 94. 98. 99. Sono uffiziali di polizia ausiliaria. I. 84 156. Relativamente alle loro funzioni amministrative, sono soggetti alle amministrazioni superiori: ma sotto il rapporto delle loro funzioni di polizia giudiciaria, sono sotto la vigitanza del procuratore generale. I. 87. 88. 89. Possono esercitare seb. bene non sieno vestiti co' loro abiti di funzione. I. 92. Possono ricevere le denunzie e sono tenuti a verificare i fragranti delitti. 1. 129-189. 190. 191 Loro processi verbali non fanno fede fino all'inscrizione in falso, ma fino alla prova contraria. I 349. 350. Ved. Maires Pubblico Ministero, Uffiziale di polizia ausiliaria. Commissarj generali di Polizia. Loro funzioni come uffiziali di Polizia giudiciaria e come uffiziali ausiliari del procuratore imperiale. 1. 63. 64. 77. 153. 156. 173. 187. Sono incaricati della vigilanza e visita delle prigioni. III. 217. Commissarj delle relazioni commerciali. Loro giurisdizione criminale I. 51. Se prevaricano nelle loro funzioni sono giudicati in Francia. I. 51. In quali casi sono soggetti alla giurisdizione del luogo dove risiedono. 1. 60. Commissione rogatoria. Può esser diretta dal giudice d'instruzione al giudice di pace. I. 250. 251. 252. Ved. Delegazione. Commissione o mescolanze. Ved. Bevande falsificate. Compagni di lega. Ved. Coalizione. Operaj. Comparsa. Il tribunale correzionale può ordinare la comparsa in persona. I. 396. Competenza. Come si regola tra gii uffiziali di polizia giudiciaria. I. 69. 70. 129. e seg. 144. Quelle dei tribunali di semplice polizia, e correzionale si distinguono per l'importanza e la durata della prigionia. I.310. Quelle del tribunale di Polizia del Maire e del tribunale di Po-

lizia de' Giudici di pace. Ved. Tribunale di Polizia, In materia criminale. L'incompetenza è un motivo di cassazione. II. 268. 274. 292. Dopo che si è data l'eccezione dell'incompetenza, non si può più ricorrere per la competenza de' Giudici. III. 130., 131.

Competenza delle Corti speciali. II. 170. e seg. Competenza de' tribunali correzionali. I. 387. e seg. Complici. La morte del principale accusato non estingue l'azione contro i complici. I. 18.

Complici di un misfatto successivo, che non hanno partecipato se non ai fatti che hanno avuto luogo in esteri paesi e non ostante sono sottoposti ad esser giudicati in Francia. I. 54. 55. Se uno de' complici è condannato per un altro misfatto, si sospende l'esecuzione per comprenderlo nelle nuove procedure. II. 207. 208. Se uno de' complici non è soggetto ad esser giudicato dalla Corte speciale. Ved. Connessione. Corte speciale.

Completto, cosa lo costituisce. IV. 54. Pena per la semplice proposizione di completto in materia di un fatto di lesa maesta. IV. 54. Discorsi, scritti, cartelli e libelli infamatori, che danno luogo all'applicazione della pena. IV. 60. Pena per aver mancato di rilevare i completti. Ved. Coalizione. Attentato.

Conclusioni. Ved. Pubblico Ministero. Procuratore Imperiale. Parte civile. Quelle del pubblico ministero davanti la Corte speciale sono motivate. III. 188.

Concorrenza de' Commissarj di Polizia, Maires ed aggiunti con le guardie campestri e de' boschi per l'indagine delle contravvenzioni di polizia. I. 80. e seg.

Concubinaggio. Pena contro il marito, che mantiene una concubina nella casa conjugale. IV. 152.

Concussione. Fatti che costituiscono questo delitto e pena contro i rei . IV. 97. Concussionazio che per mezzi della falsità fa degli acqui304 sti, può egli essere molestato per la concus-

sione? [[. 191.

Condanna: La sentenza di condanna decide sui danni ed interessi. II. 197. e seg. Le condanne civili contenute nella sentenza o decisione ne si prescrivono a tenore delle regole stabilite dal Codice Napoleone. III. 261. 262. Le condanne alle pene stabilite dalla legge sono sempre senza pregiudizio delle restituzioni o danni ed interessi, che possono essere dovuti alle parci. IV. 27. Non possono essere eseguire ne' giorni delle feste nazionali o religiose o in Domenica. IV. 52. L'arresto personale ha luogo per l'esecuzione delle condanne all'ammenda, alle restituzioni, danni ed interessi e

spese. IV. 39.

Condannato. Dentro qual termine può ricorrere alla Cassazione. Il. 201. Ved. Cassazione. Se vuol fare una dichiarazione prima dell'esecuzione come vien ricevuta. II. 201. Se durante la discussione è incolpato di altri delitti e misfatti, in tal caso deve restar sospesa l'esecuzione. II. 206. 207. 208. Non può essere ammesso a ricorrere per mezzo dell' opposizione contro un decreto, che ha annullata tanto un'ordinanza di rilascio in libertà quanto una sentenza assolutoria per interesse della legge. II. 314. 315. 316. Come si procede alla ricognizione di un condannato fuggito e ripreso . III. 106. e seg. Condannati a pene afflittive o infamanti di nuovi delitti sono soggetti ad esser giudicati dalla Corte speciale ordinaria. III. 170. I condannati in materia criminale sono dispensati dall'ammenda pel ricorso alla cassazione. III. 297.

Confini. Ved. Limiti.

Confiscazione. Procedure per l'esazione delle ammende e confiscazioni sono facte a nome del Procuratore Imperiale dal direttore del registro.

I. 408. La morte dell'incoipato estingue forse la confiscazione? I. 15. e seg. Confiscazione generale quando può essere pronunziata. IV. 26. 35. E' gravata dei debiti legittimi e degli alimenti dovuti a' figli ad altri. IV. 35. L'Imperatore può disporre de' beni confiscati a favore de' parenti del condannato. IV. 35. I misfatti, che danno luogo a questa pena sono compresi negli artic. 75. 76. 77. 79. 80. 81. 82. 86. 87. 91. e seg. 125. 132. 130. del Codice penale. Le confiscazioni particolari hanno luogo nei casi degli artic. 176. 180. 286. 287. 314. 318. 364. 410. 413. 423. 427. 428. 476. 477. 481. del medesimo Codice.

Conjugi. Ved. Adulterio. Marito. Moglie. Confini. Pel traslocamento de' limiti o alberi che

servono di confine. IV. 185. Congedo. Ved. Comando Militare.

Connessi (delitti). Ciò che bisogna intendere per delitti connessi. II. 27. 28. Dissertazione sui delitti connessi. II. 13. e seg. La sezione di accusa decide con l'istessa sentenza dei delitti connessi. II. 13. 26. 27. Quando i delitti connessi o gl'incolpati sono soggetti a esser giudicati da diversi tribunali, qual' è il tribunale che deve essere preferito. II. 17. 18. 19. 21. 22. III. 174. Quando uno de' complici è condannato a pene correzionali e gli altri a pene afflittive o infamanti, la Corte di assises dee giudicare gli uni e gli altri. II. 17. 18. Il reo sottoposto ad esser giudicato dall'alta Corte o dalla Corte di Cassazione vi trae seco i suoi complici. II. 22. 23. Ma se il reo soggetto ad esser giudicato da queste Corti è definitivamente giudicato prima dell'arresto de' complici, questi ultimi sono rimessi davanti i tribunali ordinarj. II. 17. 18. 21. 22. III. 174. a 178. Se la giurisdizione è stata legalmente informata di un delitto nel Tom. IV.

305 quale implicato come complice, gli avvenimenti ulteriori non possono derogare a questa competenza e far rimettere l'affare a un consiglio di guerra. II. 22. 23. III. 176. Seb. bene sieno state fatte diverse instruzioni separate su' dei delitti conuessi, devono esser giudicati con la medesima sentenza, e se si trovano di essersi informate diverse Corti vi è luogo al regolamento della competenza de' Giudici. II. 26. 27. Il fatto genera due delitti connessi, non può dar luogo a due accuse successive contro l'istesso individuo: nobis in idem . II. 189. e seg.

Connivenza. Ved. Fuga. Detenuti.

Conscrizione Militare. Le leggi penali ed i regolamenti ad essa concernenti devono continuare a ricevere la loro esecuzione. IV. 118.

Consenso. Pena contro l'uffiziale dello stato civile, il quale non si è assicurato del consenso del padre e madre nei casi in cui il loro consenso è necessario per la validità di un matrimonio. IV. 104.

Conservatore de' boschi e foreste. Esercita la procedura in materia de' boschi. I. 6. 122. 393.

Ved. Delitti sui boschi.

Consiglieri Auditori. Loro organizzazione, loro funzioni. IV. 219. 220. 239. 240. Loro rango nelle Corti di assises. IV. 259.

Consiglieri delle Corti Imperiali. Ved. Giudici Ci-

vili e criminali.

Consiglieri di Stato incaricati di una parte della pubblica amministrazione, sono dispensati se lo vogliono dalle funzioni di giurati. I. 235. Come ricevute le loro deposizioni. III. 104. e seg. Ved. Testimonj .

Consulente. L'accusato vien interpellato a dichiarare la scelta che ha fatta di un consulente. Se non la fa gli deve essere nominato uno, sotto pena di nullità . II. 75. 93. 98. Antica

giurisprudenza su tal proposito. II. 98. 99. Non può essere scelto, che tra gli Avvocati o patrocinatori della Corte Imperiale o sua giurisdizione quando l'accusato non ottenga la permissione di scegliere un parente o un amico. II. 93. 99. Può comunicare con l'accusato dopo l'interrogatorio e prender comunicazione dei documenti. II. 108. Non può dir nulla contro la sua coscienza, contro il rispetto dovuto alle leggi; deve esprimersi con decenza e moderazione. II. 119. Verun consulente non può presentarsi per difendere l'accusato contumace. III. 47. Ved. Avvocati. Patrocinatori. (Avoués.)

Contrabbando Armato (delitto di ). E' di compe-

tenza della Corte speciale. III. 172.

Contraffazione di sigillo dello stato commessa in paese estero da un Francese. I. 3. 49. Pena

per questo delitto. IV. 85.

Contraffazione di carte scritte, composizioni ec. (in materia di) come la pubblica azione deve essere esercitata. I. 89. 129 Pene incorse dai contraffattori, e per lo spaccio di oggetti contraffatti. IV. 189.

Contrassegno sulle carte imputate di falsità. V.

Falsità.

Contrasto di Giurisdizione. Ved. Competenza de' Giudici. Giudici, che proseguono a citare gli amministratori a motivo delle loro funzioni non
ostante il predetto contrasto ad essi notifica-

to. IV. 71.

Contumacia. Se l'accusato non si presenta o non può esser preso si procede contro di lui in contumacia. II. 45. III 47. 298. e seg. In quali casi l'accusato è riputato contumace. III. 46. Procedura che ha luogo contro di lui. III. 47. e seg. In qual caso i parenti e gli amici possono presentare le sue scuse. III. 47. La sentenza ha luogo senza l'intervento de giurati...

308 La contumacia di un accusato, non sospende nè ritarda di pien diritto l'instruzione relativa agli altri accusati. III. 42, 48. I beni del contumace sono messi in sequestro e amministrati come beni di assenti. III. 49. 50. 51. 53. A. chi deve esser reso il conto del seguestro. III. 44. 50. 51. 53. Come si eseguiscono i Decreti propunziati in contumacia. Il. 72. Da chi possono essere attaccati per via di Cassazione. III. 52. Se l'accusato si costituisce, o se è arrestato prima che abbia acquistata la prescrizione. la sentenza e la procedura sono annichilati di pien diritto. III. 54 Frattanto se ciò non accade se non dopo cinque anni e che la condanna contenga la morte civile i suoi effetti si conservano nel passato. III, 54. Le deposizioni de' testimonj, che non possono esser sentiti saranno lette nelle discussioni. III. 57. Il contumace assoluto è non ostante condannato alle spese. III. 57. Il condannato la cui pena è prescritta non può essere ammesso a purgar la contumacia. III. 261.

Contusione. Ved. Ferite.

Convinzione de giurati. Come si opera. II. 152.

153. Quella de Giudici e membri della Corte speciale si forma nell' istessa maniera. Ill. 189.

Copia (la) de diversi mandati sarà lasciata agl' incolpati. I. 276. Carte delle quali deve esser data copia gratuitamente agli accusati. III. 109.

L'accusato può farne prender copia a sue spese. II. 109. Copia delle carte riputate false, che devono esser lasciate al depositario. III. 29.30.

Copie delle sentenze di polizia, che hanno pro-

Copie delle sentenze di polizia, che hanno pronunziata la prigionia sono rimesse dai Maires e Giudici di pace al Procuratore Imperiale che ne rende conto al Procuratore gene-

rale. I. 382.

Copie delle sentenze emanate dai tribunali correzionali dirette dal Procuratore Imperiale al magistrato del pubblico ministero presso il tribunale o Corte d'appello. I. 413. Copie di sentenze, che devono essere dirette al gran Giudice. II. 309. Copia di sentenza di condanna di un contumace sarà diretta al Direttore del Demanio. III. 52.

Corpo legislativo. Pena contro i magistrati, che molestassero uno de' suoi membri senza autorizzazione. IV. 63. Ved. Autorizzazione: Pene contro i magistrati tanto dell'ordine giudiciario quanto dell'ordine amministrativo, che si fossero ingeriti nell' esercizio del potere legislativo. IV. 71.

Corpo di scrittura. L'accusato o l'incolpato di fals ficazione può aver l'intimazione di pro-

durne o formarne uno. III. 38.

Corrispondenze criminali. Pene per quelle con i nemici dello stato IV. 50. Corrispondenze contrarie alle leggi tra i depositari di qualche porzione della pubblica autorità. IV. 69. Ved. Ministro del Culto.

Corruzione. Pena contro quelli che ne avessero fatto uso per consegnare delle piazze in mano al nemico ec. IV. 51. Pene contro i funzionari, che si sono lasciati corrompere. IV. 99. Pene contro il corruttore. IV. 100. Contro il giurato e contro il Giudice in materia criminale. IV. 100. 101. Ved. Regali. Costumanze. Donativi.

Cortile. Ved. Edifizi.

Corte di Cassazione. Se il fatto presentato alla sezione d'accusa della Corte Imperiale è di competenza della Corte di Cassazione, il Procuratore generale, fa istanza per la remissione. II. 7. II. Deve decidere sulla nullità dei Decreti d'accusa cassando ogn'altro affare. II. 106. In qualunque affare criminale correzionale o di Polizia, questa Corte deciderà sul ricorso dentro il mese al più tardi. II. 301. Rigetta l'istanza o nulla dichiara la sentenza senza che vi

sia bisogno di precedente ammissione. Il. 301. Quando l'ha annullata a chi deve esser rimessa la causa. II. 302. e seg. La scelta non può risultare se non da una deliberazione speciale. II. 305. Non annulla che una parte della sentenza quando la nullità non esiste che in una parte. II. 306. Cosa devono fare le Corti o tribunali a cui l'affare è rimesso dalla Corte di Cassazione. II. 305. e seg. Procedura da eseguirsi in questa Corte per un misfatto di prevaricazione o che sia meritevole di altra pena più grave, commesso da un intero tribunale o da magistrati della qualità espressa nell'Artic. 485. III. 111. e seg. In qual caso e come decide sulle domande per la competenza de' Giudici. III. 121. e seg. III. 132. 133. 134. In qual caso e come decide sulle domande di remissione per causa di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto. III. 138. e seg. I Decreti di remissione alla Corte Speciale le sono soggetti. Essa decide nel tempo istesso sulla competenza e la pullità. III. 185. Membri della Corte di Cassazione imputati di misfatti o delitti. Come si procede contro di loro. III. 63. 64. 68. 69. 70. Ved. Cassazione. Prevaricazione. Nullità.

Corte de' Conti. Suoi membri. Come si procede contro di essi per misfatti o delitti. III. 63.

64. 68.

Corte Imperiale. Sua organizzazione e sue attribuzioni. IV. 215. e seg. Suo metodo, servizio e turno nelle camere e sezioni. IV. 236. 240. e seg. Rango de' membri di questa : Corte tra loro. IV. 245. sua instituzione all'azione. IV. 252. In qual caso le sue sentenze possono esser cassate. IV. 217. Disciplina, che esercita su i suoi membri e sugli uffiziali del pubblico ministero. IV. 229. e seg. In qual caso e come le camere possono riunirsi. Su che cosa possono deliberare? IV. 251. La polizia giudiciaria si esercita sotto la sua autorità. I. 77. In quali casi gli appelli di polizia correzionale sono portati alla suddetta Corte I. 418. In qual caso può ex officio ordinare delle procedure, farsi presentare le carte o documenti e decidere. II. 37. 38. IV. 219. In qual caso, come e davanti chi deve esser fatta o continuata l'instruzione. II. 39. 40. E' tenuta ad accordare l'atto del Procuratore generale, delle di lui requisizioni e decidere. Il 65. Le decisioni pronunziate in sequela di tali requisizioni sono firmate dal Presidente. II. 65. Delitti su quali questa corte pronunzia in prima ed ultima istanza. III. 65. 75. IV. 237. Procedure contro uno dei suoi membri. Ved. Misfatti. Delitti. Ved. Camera del Consiglio della Corte Imperiale. Camera d'accusa di questa Corte; come deve esser composta. II. 7. 6. 10. IV. 236. Non può pronunziare se non è almeno di cinque Giudici. IV. 236. E' obbligata a adunarsi una volta almeno la settimana per sentire il Procuratore generale e decidere sulle di lui requisizioni dentro tre giorni dopo il rapporto da esso fatto. II. 5. 6. 10. Se l'affare è di natura di quelli riservati all' alta Corte Imperiale, o alla Corte di Cassazione, il Procuratore generale deve chiedere e la Camera pronunziare sulla remissione. II. 7. 11. Diverse sentenze, che la Camera deve pronunziare negli altri casi e secondo le circostanze. I. 5. a 9. 11. 12. 29. a 32. III. 90. a 94. Quando ammette l'accusa la sua decisione deve caratterizzare il delitto e indicare precisamente la Corte alla quale è rimesso l'affare. II. 8. 32. 33. Non vede nè la parce civile, nè l'incolpato, nè i testimonj. Il. 7. 12. Il più rigoroso segreto presiede alle sue deliberazioni . II. 8. 13. Formalicà da seguirsi

312 nella suddetta camera. II. 7. 12. Decide sui delitti connessi o complicati. Il. 13. 26. 27. Ved. Connessi. Può ordinare nuove informa. zioni e che le siano presentate le carte. II. 28. Le sue sentenze sono firmate da ciascheduno de' Giudici, vi si fa menzione della requisizione del pubblico ministero e del nome di ciascheduno de' Giudici. II. 36. Se la Corte decide non esservi luogo alla remissione; l'incolpato non può esservi condotto per cagione dell'istesso fatto, quando che non sopraggiungano nuovi aggravi. II. 46. Ved. Nuovi aggravi. Ella non può pronunziare alcuna pena nella, Camera del Consiglio. II. 32. I Giudici, che hanno dato il voto per l'ammissione allo stato d'accusa, non possono essere ne Presidenti ne Giudici delle assises. II. 57. 65. Il Procuratore generale non può perseguitare davanti la suddetta Corte se non le accuse così ammesse. II. 80. Quando deve aver luogo la riunione delle camere, o camera d'accusa con la camera correzionale. IV. 236. Le camere criminali non prendono mai vacanze. IV. 243. In quali casi possono assistere alle udienze solenni. IV. 24!. Camera, che deve giudicare sugli appelli correzionali non può sentenziare se non è composta almeno di cinque Giudici. IV. 236. Quando può esser richiesta pel servizio delle udienze solenni. IV. 237. 241. Camera temporaria in quali casi, e come deve esser formata e disciolta. IV. 239.

Corte Speciale. Dissertazione su questa Corte. III. 144. e seg. Sua competenza tanto relativamente alle persone quanto relativamente alle persone quanto relativamente alla natura de' misfatti. III. 170. a 174. IV. 224. In quali casi uno degl' incolpati non soggetto alla suddetta Corte, può esser rimesso alla Corte d'Assises. III. 124. Composizione della Corte

speciale ordinaria. III. 178. IV. 260. 261. 262. Può giudicare in numero di sei, o otto Giudici. IV. 261. Da chi sono esercitate le funzioni del pubblico migistero e del cancelliere presso questa Corte. III. 179. 180. IV. 261. Epoca e luogo delle sue sedute., I I. 180. IV. 223. 224. 261. Convocazione straordinaria di questa Corte. IV. 262 Funzioni del Presidente del Procuratore generale e del Procuratore Imperiale criminale. III. 182. 183. IV. 261. Instruzioni e procedure anteriori alle discussioni. Ill. 183. I Decreti della Corte Imperiale che rimettono le cause a questa Corte sono prima soggetti alla Corte di cassazione, e non ostante l'instruzione viene continuata fino all'apertura delle discussioni esclusivamente. III. 185. 186. Dell' esame; sentenza ed esecuzioni. III. 187. e seg. Con qual'ordine i Giudici devono opinare. III. 189. IV. 261. Questa Corte decide sui danni ed interessi respettivi. III. 192. Se mediante il risultato delle discussioni il fatto non vien creduto suscettibile se non di una pena di polizia semplice o correzionale, la Corte speciale applica questa pena, ma se il fatto entra nella competenza delle Corti di Assises, la causa deve esservi rimessa. III. 192. La Corte speciale può raccomandare l'accusato alla commiserazione dell' Imperatore. III. 195. Sue sentenze definitive non sono soggette alla Cassazione. III. 196.

Corte Speciale di Parigi. Sua organizzazione e sue

actribuzioni. III. 169. IV. 225.

Corte speciale straordinaria. Sarà composta di otto membri IV. 224. Da chi saranno nominati. IV. 224. 262. In quali casi questa Corte fa le veci della Corte di Assises. IV. 225. 262. Sue attribuzioni, instruzioni e procedure: IV. 225. Le sue sentenze definitive sono soggette al ricorso alla Cassazione; in conseguenza non Tom. IV.

saranno precedute dai Decreti di competenza.

Corti di assises. Motivo del loro stabilimento. II. 54 a 58. Sono un emanazione delle Corti Imperiali. II. 57. 58. IV. 221. 222. Saranno tenute le assises in ogni Dipartimento. Il. 57. 58. Composizione delle, predette Corti nel Dipartimento in cui siede la Corte Imperiale. II. 57. a 61. IV. 221. 258. E negli altri Dipartimenti della giurisdizione della medesima. II. 57. e 61. IV. 250. Da chi sono adempite le funzioni del pubblico ministero presso le suddette Corti e quelle del Cancelliere. Il. 57. 61. 62. Da chi sono nominati i Presidenti ed i Giudici delle Corti di assises. II. 61. 62. 64. IV. 221. 255. I Giudici auditori possono esercitarvi le funzioni di Giudice se hanno l'opportuna età. Il. 64. 65. IV. 220. 255. I membri della Corte Imperiale che avranno dato il voto per l'ammissione dello stato di accusa non potranno nell' istesso affare adempire le funzioni di Presidente nè di Giudice delle assises. L'istessa cosa è del Giudice d'instruzione. II. 57. 65. Ma i Giudici di prima istanza che hanno assistito alla camera del consiglio non sono esclusi dalla predetta Corte. II. 65. Le assises si tengono nel Capo-Luogo del Dipartimento quando però dalla Corte Imperiale non venga indicato un altro luogo con Decreto pronunziato adunate tutte le camere. In quest'ultimo caso la Corte Imperiale fissa il giorno dell'apertura III. 55. 56, 65. a 69. IV. 222. 257. La convocazione delle assises ha luogo ogni tre mesi ed anche più spesso se vi è di bisogno. II. 36. 66. Quelle della giurisdizione della medesima Corte Imperiale devono succedersi in ogni dipartimento dimodochè abbiano luogo alternativamente di mese in mese le une dopo le altre. II. 66. IV. Il giorno dell'apertura delle assises ordinarie è fissato dal Presidente della Corte Imperiale. II. 67. IV. 222. Non si chiudono se non dopo che tutti gli affari, che erano in grado di essere spediti, vi sono stati portati. Il. 67. L'ordinanza o Decreto che fissa il giorno dell' apertura deve essere pubblicato affisso e letto nei tribunali di prima istanza del Dipartimento. II. 67. IV. 223. E deve esser mandato al Prefetto, al Procuratore Imperiale criminale e al Presidente del Tribunale di prima istanza. II. 67. IV. 23. Chi fa le veci del Presidente e Giudici delegati della Corte Imperiale nel caso d'impedimento. II. 70. 71. IV. 255. Questa Corte è obbligata ad accordare l'atto al Procuratore generale delle sue requisizioni e deliberare in sequela di esse. Le decisioni in conseguenza, che si prenderanno saranno firmate dal Presidente. Se la Corte non deferisce al requisitorio, l'instruzione nè la sentenza non restano sospese salvo il ricorso alla cassazione se vi è luogo. I. 85. 86. Apertutura della Corte d'assises, atti, forme, e procedure, che la precedono, accompagnano e seguono la discussione. II. 112. e seg. fino a pag. 155. Punisce quelli che avessero trasgredito l'ordine dato ai giurati di non comunicare tra loro prima di aver formate le loro dichiarazioni. II. 155. Annulla la dichiarazione del Jury irregolare o incompetente. II. 168. In quali casi e come i Giudici deliberano tra loro sull'istesso punto dei giurati, e come la maggioranza dei voti de' Giudici unita alla minorità di quelli de' giurati, può prevalere. II. 168. a 173. Se i Giudici sono di unanime parere, che i giurati si sieno ingannati dichiarando l'accusato reo nel merito, la corte sospende e rimette l'affare alla seguente seduta. II. 173. 174. Ma dopo la dichiarazione del secondo Jury se questa è con-

forme alla prima, la Corte è obbligata a pronunziare. 11. 274. Dopo il rilascio in libertà l'assoluzione o la condanna la Corte decide sui pretesi danni ed interessi, tanto della parte civile quanto dall' accusato. II. 178. e 197. Procedura da osservarsi per poter decidere sui detti danni ed interessi. Il. 180. 181. 197. 198. Diverse maniere di pronunziare secondo la dichiarazione del Jury II. 170. In qual caso la Corte pronunzia l'assoluzione. II. 196. Se il fatto è proibito pronunzia la pena stabilita dalla legge anche nel caso in cui questo fatto non fosse più di sua competenza. II. 196. Formola della sentenza di condanna. III. 310. Nel caso di convinzione di diversi misfatti, si propunzia la pena più grave. Il. 196. La Corte ordina ex officio la restituzione degli effetti. Il. 197. I Giudici opinano a bassa voce e possono ritirarsi a tal'effetto nella camera del consiglio; ma il Presidente pronunzia la sentenza ad alta voce alla presenza del pubblico e dell'accusato. II. 199. Processo verbale della seduta. Formula. 11. 304. 305. Come questa Corte procede in una causa, che le è rimessa quando vi sono de' complici quali non sono stati messi in istato di accusa. II. 305. 306. Casi ne' quali gli accusati sono rimessi dalla Corte di Cassazione o altre alla Corte d'assises per esservi giudicati. III. 85. 138. 174. 102. Ved. Presidente. Competenza de' Giudici.

Cospirazione. Ved. Lesa Maesta. Cospirazione. Ved. Donativi. Intelligenza.

Costituzioni. Come sono puniti gli atti attentatori alla libertà individuale ai diritti civici e alle costituzioni dell'Impero. IV. 65. 66. I ministri, che avessero ricusato o trascurato di ripararlo. IV. 65. Se questi atti sono stati fatti con false sottoscrizioni di ministri. IV. 67.

Costumi. Pena per attentato ai buoni costumi. Ved. Stampe in Rame. Affissi. Vendite. IV. 149. Cunt. Pene contro i disturbi recati all'ordine pubblico dai ministri del culto nell'esercizio del loro ministero. IV. 147. e seg. Per gli ostacoli arrecati all'esercizio de culti. IV. 125. 126. Contro quelli, che ayranno accordate le loro case per l'esercizio di un culto senza autorizzazione. IV. 137.

Curatori, ne deve essere nominato uno per amministrare i beni de' condannati alla pena de' lavori forzati per un dato tempo o della reclusione in una casa di forza. IV. 33.

Curatori alla memoria, in quali casi ne è nominato uno per la revisione di una condanna, e procedura, che devono aver luogo. II. 326.

## D

Danni e interessi. Ved. Azioni civili. Indennizzazioni civili. La rinunzia alla querela dentro le ventiquattro ore non mette al coperto del pagamento dei danni ed interessi. I. 220. Quelli che incorre la parte civile quando riman soccombente nella sua opposizione alla remissione in libertà dell'incolpato. I. 307. In materia di Polizia il Giudice di pace può stimarli o farli stimare. I. 336. Se il fatto non offre nè delitto nè contravvenzione, il tribunale di Polizia semplice o correzionale decide sui dannied interessi a favore dell'incolpato. I. 355. 405. 427. Ma non su quelli, che pretenuer potrebbe la parte civile. I. 356. 405. 427. Se il tribunale pronunzia la pena di polizia semplice pronunzia anche nella medesima sentenza sulle restituzioni e i danni ed interessi. I. 361. La Corte Imperiale, che non ammette l'accusa e rimette l'incolpato in libertà non può decidere nella Camera del Consiglio sui dan-

ni ed interessi. II. 32. Dopo l'ordinanza di remissione in libertà, la Corte decide sul danni ed interessi respectivamente pretesi. II. 178. Come l'azione per i danni ed interessi deve esser formata, instituita e giudicata. II. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188 189. 195. Ill. tyl. e seg. L'accusato assoluto può ottenerli contro il suo denunziatore. II. 178. 179. III. 191. e seg. Ma non mai per cagione delle denunzie uffiziali formate dalle autorità costituite salvo l'atto di collusione o prevaricazione. II. 178. 179. III. 191. 192. Quelli della parte civile possono essergli aggiudicati anche dopo che l'accusato è stato assoluto. Il. 182. Ill 191. Condanna per i danni produce la cattura personale ed è preferita all'ammenda e alla confiscazione. II. 186. IV. 38. E' soggetta alla compensazione ed esecuzione reale. II. 186. I terzi che non sono posti in causa devono dirigersi per i danni a' tribunali civili . Il. 188. Nel caso di assoluzione o rilascio in libertà o condanna, la Corte decide sui danni ed interessi respettivi, che restano liquidati dalla medesima sentenza. II. 197. Quelli dovuti per attentato alla libertà. V. 66. Quelli incorsi per abuso di fiducia. IV. 121. Quelli per delitti de' fornitori. IV. 100. Ved. Solidali.

Decisioni della Corte di assises in sequela delle requisizioni del Procuratore generale devono essere sottoscritte dal cancelliere. II. 85.

Declinatoria. Ved. Competenza.

Decorazione. Pens per aver portata pubblicamente una decorazione senza esservi autorizzato. IV. 125.

Decreto di accusa e di remissione. Ved. Corte Imperiale accusa, remissione nullità. La Corte Imperiale giudica con un solo e medesimo Decreto sui delitti complicati o connessi. Il. 19.

Ved. Connessi. Il Decreto sarà firmato da ciascheduno de'Giudici che lo avranno pronunziato. II. 86. 199. Vi si farà menzione di ciascheduno dei Giudici e della requisizione del pubblico ministero. Il. 86. Forma del Decreto d'accusa e di remissione. Ill. 290. Sarà notificato in copia all'accusato. II. 45. Ne sarà dato avviso dal Procuratore generale al Maire del luogo del domicilio dell'accusato ed a quello del luogo dove è stato commesso il delitto. II. 46. Decreto di remissione davanti al tribunale di polizia semolice o correzionale quando deve aver luogo? II. 32. 48. 49. Il Decreto di accusa contro un contumace è egli annullato di pien diritto quando il contumace si costituisce? II 54. L'ordinanza dell'arresto personale deve essere inserita nel Decreto di accusa. Il. 35. In che modo questo Decreto può essere attaccato. II. 99. e seg. Ved. Nullità.

Decreti d'assoluzione, d'acquiescenza e di condanna devono liquidare i danni, e gl'interessi e ordinare la restituzione degli effetti. II. 197. Come i Decreti delle Corti d'assise e speciali sono pronunziati, e loro forme. II. 236 237. III. 194. 195. 309. Le minute dei Decreti di queste Corti devono elle esser depositate. II. 208. I Decreti preparatori e d'istruzione non possono esser attaccati che dopo il Decreto definitivo. II. 292. L'esecuzione volontaria di questi Decreti non potrà addursi come mezzo d'inammissibilità. II. 292.

Ved. Corte di Cassazione.

Decreti. Quelli che pronunciano la condanna del Parricidio sono letti al popolo da un usciere. IV. 28. Si stampano per estratto i Decreti portanti pena di morte, dei travagli forzati, della deportazione, della reclusione, della gogna, del bando e della degradazione Civica. IV. 34. In quali Comuni saranno esse affisse.

IV. 34. Ved. Minute.

Degradazione. Pene per la degradazione, e mancanza de' necessari risarcimenti al mantenimento delle case. IV. 210. Ved. Distruzione. Monumenti.

Degradazione Civica è infamante, IV. 26. In che consiste. IV. 34 Questa pena deve essere applicata ai delitti preveduti dagli artic. 56. 114. 119. 121. 122. 126. 127. 183. 366. del Codice Penale.

Degradazione de' membri della Legione d' onore condannati a una pena infamante. Il. 204.

Delazione d'armi. (perdita del diritto della) e di quello di servire nelle armate o contro ai condannati a' lavori forzati per un dato tempo, alla reclusione o all'esposizione alla berlina. IV. 33. L'esercizio di questo diritto può essere interdetto con una sentenza cor-

rezionale. IV. 36. Ved. Arme.

Delegazione. Ved. Commissione rogatoria. Diversi casi ne' quali i Procuratori generali e i Presidenti possono delegare le loro funzioni. II. 69. 90. 91. III. 76. 77. 78. 286. 287. In sequela di un Decreto della cassazione, le delegazioni per completare l'instruzione non possono esser dirette a' Giudici d'instruzione del circondario della Corte la cui sentenza sarà stata annullata. II. 305. Delegazione da farsi dal primo Presidente della Corte di Cassazione per sentire i testimonj o instruire nei casi dell'artic. 483. III. 80. 81.

Deliberazione di famiglia. I tribunali correzionali possono interdire il diritto di aver luogo ad

una tal deliberazione. IV. 36. Deliberazione dei giurati. Ved. Giurati:

Deliberazione de Giudici. Ved. Corte d assises. Deliberazioni. Quelle della Sezione criminale del-

la Corce Imperiale si fanno prima che i Giu-

dici si separino e senza aver comunicazione alcuna al di fuori. Il. 13. La corte è obbligata a deliberare sulle requisizioni del. Procu-

ratore generale II. 10. 85.

Delitti centro i boschi. I conservatori, inspettori, sotto inspettori e guardie generali, sono ammessi a esercitare la pubblica azione. I. 6. 109. 122. 403. Vendita provvisionale degli oggetti presi non reclamati. I. 109. I Gindici possono ordinare che sia to'to di mezzo il sequestro provvisionale con mallevadoria. I. 109. Termine per l'esercizio dell'azione e prescrizione I. 109. 117. Questione pregiudiciale di proprietà. I. 109. lu quali casi la pretenzione di aggiudicatario di una tagliata di legname contro di cui vien proceduto correzionalmente per aver ecceduto il suo diritto può dar luogo alla questione pregiudiciale. I. 28. 29. Veruna guardia può rinunziare alle procedure ne far quietanza sopra una condan. na. I. 110. Processi verbali, atti e sentenze dell'amministrazione di finanza sono soggetti come gli altri al registro. I. 99. 111 Delitti sui boschi contro i quali vien proceduto dall' amministrazione sono di competenza del rribunale correzionale. I. 320. 383. Ma non quel-li contro cui si procede ad istanza dei particolari. 1. 321. 322. La buona fede dell'incolpato, la mancanza d'instruzione o di volontà non sono scuse sufficienti. 1. 361. Le forme speciali alle materie concernenti i boschi sono conservate. I. 389

Delitti rurali. Come sono verificati, e tribunali che devono giudicarli. I. 103. 387; Ved. Guar-

die Campestri.

Delitto. La distinzione tra i delitti pubblici ed i delitti privati più non sussiste. I. 12. 48. Come e chi procede contro di essi. I. 8. a 14. II. 84. In che cosa differiscono i misfatti e le Tom. IV.

tativo. Recidive. Complici. Misfatto. Demenza.

Demenza. Contro l'incolpato demente non si può procedere in azione criminale. I 272. Non vi è misfatto nè delitto quando l'incolpato era in stato di demenza in tempo dell'azione. IV. 43. Ved. Pazzi. Insensati. Furiosi.

Demissione. Ved. Prevaricazione.

Denegata giustizia. Pena contro i Giudici o amministratori, che sotto qualunque siasi pretesto anche di silenzio o di oscurità della legge avessero ricusato di giustizia alle parti. IV.

Denunzia civica. In qual caso vien ordinata dalla Legge. I. 144. Pena contro la denunzia calunniosa. I. 144. 145. II. 178. 179. L'aver rinunziato alla denunzia non mette al coperto da questa pena. I. 145. Non basta che l'accusato sia rimesso in libertà perchè la denunzia sia giudicata calunniosa. La buona fede del denunziatore la mette al coperto dell' azione per la calunnia. I. 146. 147. 150. 151. In quali casi la mancanza della denunzia espone chi l'avrebbe dovuta fare, a una pena. I. 172. Ved. Rivelazione. Forma delle denunzie. I. 152. 153. II. 287. 288. Davanti quali funzionarj devono esser fatte. I. 152. 153. 187. 188. Il Procuratore generale deve tener registro delle denunzie, che gli sono trasmesse. I. 153. Rifiute di sottoscriverle per parte del denunziatore. I. 153. La sola denunzia non basta per rilasciare il mandato d'accompagnamento. I. 163. Contro un tribunale o magistrati della qualità espressa nell'art. 485. deve essere presentata alla Corte di Cassazione. II. 79. e seg. Ved. Calunnia.

Denunzia uffiziale. Qualunque autorità costituita, qualunque funzionario o pubblico uffiziale è tenuto a denunziare qualunque misfatto o delitto

venuto a sua notizia nell'esercizio di sue funzioni. 1. 138. 139. II. 30. A chi e come deve esser fatta questa denunzia. I. 138. 139. 143. Non è tenuto a trasferirsi in casa l'uffiziale di Polizia nè a contrassegnare e numerare le carte imputate di faisità. I. 130. 140. 141. Questa denunzia non può dar lucgo all' azione di calunnia contro il funzionario denunziatore salvo il sospetto di atto di collusione o atto di prevaricazione. I. 142. 143. Non deve essere inserita in verun decreto o sentenza. I 143. Denunzia contro tutto un tribunale di commercio, correzionale, o di prima istanza o contro uno o diversi membri della Corte Imperiale. Come deve essere presentata alla Corte di Cassazione. III. 79. e seg. Denunziatore. Quando può essere sentito come testimone. II. 130. 135. In qual caso può esser sottoposto a pagare i danni e gl'interessi a favore dell'accusato assoluto. II. 178. a 187. Il Procuratore generale deve far conoscere all' accusato assoluto il suo denunziatore. II. 170. Deportazione. Ved. Identità. E' questa una pena afflittiva ed infamante. In che cosa consiste. IV. 26. 30. Il Deportato, che ritorna è condannato ai lavori forzati a vita. IV. 30. Quello che è preso nei paesi occupati dalle Armi Francesi vien ricondotto nel luogo della sua deportazione. IV. 30. L' esercizio dei diritti civili può essergli accordato dal Governo. IV. 30. Reo di un delitto meritevole della deportazione se è recidivo è condannato a lavori forzati a vita. IV. 40. Se il reo è in età sotto i sedici anni. IV. 44. Questa pena è applicabile ai delitti preveduti dagli articoli 84. 98. 124. 189. 200. 205. 206. 272. ed altri del Codice penale.

Depositari de pubblici denari o Cassieri. Pena contro chi avrà distratti o trafugati i pubblici o privati denari, o sia commesso il vuoto di cassa, oppure carte o effetti ad esso attidati.

IV. 05.

Depositari pubblici o particolari, sono tenuti a consegnare le carte imputate di falsità. Ill. 26. 27 31. Depositario di una copia autentica o di un originale della sentenza emanata in un affare le di cui carte sono state trafugate o distrutte è tenuto a rimetterla alla cancelleria sotto pena di esservi costretto. Ill. 114. Pena contro i pubblici depositarj che avessero occultati o trafugati degli oggetti ad essi affidati. IV. or. e seg.

Depositario della forza pubblica. Ved. Forza pub-

blica.

Deposito (violazione di) Quando il deposito è negato, la preesistenza di esso da luogo a una questione pregiudiciale. I. 35. e seg. Pena cortro il pubblico depositario infedele. IV. 95. Contro il depositario privato infedele. IV. 182. Ved. Archivisti. Abuso di fiducia.

Deposizioni. Da chi devono esser firmate, maniera di riceverle. I. 238. 239. II. 123. 129. In quali casi il Giudice di pace può essere incaricato a riceverle. I. 230. Ammenda contro i testimonj che ricusano di deporre. Il. 176. 177. Da chi e come sono ricevute quelle de' Principi e grandi dignitari ec. Ved. Te-

stimonj .

Destituzione. Ved. Pubblico Funzionario. Detenuti. Lavori a' quali vengono impiegati nelle case di correzione. IV. 35. 36. Pena con-tro gli uscieri, comandanti della forza armata, carcerieri, ed altre guardie, che gli han-no lasciati fuggire. IV. 118. 119. e seg. E contro il detenuto, che fugge. IV. 121. Ved. Fuga.

Detenzione arbitraria in quali casi è riputata tale. III. 112. Mezzo di assicurare la libertà 326 individuale contro le detenzioni arbitrarie ed illegali. Ill. 217. e seg. Pena contro i pubblici funzionari che hanno ricusato o trascurato di verificarle essendogliene fatta istanza. IV. 66. 67. Pene contro i carcerieri e soprastanti che sonosi resi rei di questo delitto. IV. 68.

Devastazione. Pena contro gli autori dei complotti tendenti alla devastazione alla carnificina al saccheggiamento nelle comunità. IV 55. Dichiarazione del condannato. Ved. Condannato.

Dichiarazione del Jury. Comparazione del vecchio Codice coi nuovo. Il. 117. 118. Ved. Giurati. E' recata nell'udienza dal capo del Jury. Il. 163. E' sottoscritta da esso, dal Presidente e dal cancelliere. Il. 164. 165. Non è mai soggetta a verun ricorso. Il. 165. Salvo se è emanata da un Jury illegale o incompetente: in tali casi se è favorevole all'accusato non può essere annullata se non per interesse della Legge. Il. 165. 166. Se è irregolare nella forma o non completa, la Corta deve annullarla e ordinare che i giurati debbano deliberare di bel nuovo. Il. 368. Il Presidente fa comparire l'accusato e gliene fa sentire la lettura. II. 178.

Dichiarazione del testimone. Ved. Testimone.

Difensore. Ved. Avvecato, Patrocinatore (Avoué)
Consulente.

Difesa. Come l'incolpato o le persone civilmente responsabili adducono la loro difesa nell' udienza di Polizia semplice o correzionale.

I. 344 401. 402. Difesa (caso di legittima) per la quale l'omi-

cida è-scusabile. IV. 146. 148. 149.

AND THE PARTY SHAPE

Dighe o argini. Pene contro quelli che hanno volontariamente distrutte delle dighe, sponde e argini o ponti. IV. 192.

Dignitari soggetti ad esser giudicati dall'alta Corte Imperiale sorpresi in flagrante delitto. 1. 164. Grandi dignitari dell'Impero. Ved. Testimoni.

Direttore del Demanio e del Registro. Procedure; riscossione delle Ammende. Ved. Ammende. L'ordinanza emanata contro un accusato contumace deve essergli trasmessa, come pure una copia della sentenza di condanna.

Direttore del Jury soppresso e le sue veci fatte

da' Giudici d'instruzione. IV. 227.

Diritti civili. Ved. Deportati. Quelli de' quali sono spogliati i condannati a' iavori forzati per un dato tempo, all' esilio o bando, alla reclusione, alla civica degradazione. V. 33. Caso nel quale si può interdire dall' esercizio de' diritti civili. IV. 36. Diritti di famiglia. Ved. Interdizione.

Disapprovazione. (Segno pubblico di) Ved. Ri-

spetto dovuto all' autorità costituite.

Discernimento. Gl' individui in età sotto i sedici anni che hanno commesso un misfatto o un delitto vengono rilasciati. IV. 44. Se sono commessi con discernimento la pena è permutata. IV. 44. 45. Ved. Questione.

Disciplina della magistratura e degli Uffiziali incaricati del pubblico ministero. IV. 229. e seg. Discorsi. Pena contro quelli, che hanno tenute delle adunanze o fatti dei discorsi ne'luoghi pubblici per provocare la ribellione. IV. 113. Ved. Associazione.

Discorso pastorale. Pena per critiche, censure, o eccitamenti contro la pubblica autorità in un somigliante discorso pronunziato pubblicamente. IV. 100.

Discussioni. Metodo, che si osserva nel corso delle discussioni. II. 143. e seg. Funzioni del Presidente durante le discussioni. II. 73. a 78.

Determina il metodo da tenersi da quelli che chiedono la parola, ed ha la Polizia dell'udienza. Il. 76. Determina quale degli accusati sarà il primo assoggettato alle discussioni. Il. 143. Quando sono dichiarate terminate. II. 143. Discussioni incominciate non possono esser sospese se non durante gl'intervalli necessari al riposo. II. 174. 175. Quando durante le discussioni l'accusato è incoipato di un altro fatto. II. 292. 293. 294. Devono essere interrotte per verificare il tumulto, misfatto, o delitto commessi durante l'udienza. III. 93.

Dispendj. Ved. Spese.

Dispense. Persone, che possono essere dispensate dall'adempire le funzioni di Giurato. 11. 234.

Dispositivo della sentenza. Ved. Sentenza.

Distribuzione di scritti ec. Ved. Scritte e vendite. Distruzione delle carte, recapiti, atti, e procedure; maniera di procedere per supplirvi. III. 111. e seg. Pena per la distruzione volontaria degli editzi, case, casamenti, ponti, dighe, argini, o altre cose immobiliari appartenenti ad altri IV. 192. Per la distruzione o bruciamento de registri, minute, atti, titoli, biglietti ec. IV. 193.

Disturbi. Ved. Udienza, Aggiudicazione, Culto.

Divagazione. Ved. Pazzi.

Domenica. Veruna condanna può essere eseguita in giorno di feste nazionali, religiose, o

nelle Domeniche . IV. 32.

Domestici o gente di servizio. Si domanda a' testimonj se sono al servizio delle parti. I. 238. Pene contro i domestici e gente di servizio salariate che commettono de' futti. IV. 173.

Domicilio è un asilo inviolabile in tempo di notte. 160. 181. Eccezione a questa regola. I. 162. 182. Perquisizione in un domicilio como e quando può aver luogo. I. 160. 161. 162. 354. Parte civile, che non risiede nel circoadario è tenuta ad eleggervi domicilio. 1. 226. 395. Il prevenuto non dovrà esser messo in libertà che dopo aver eletto domicilio. 1. 300. Elezione di domicilio deve aver luogo per essere ammesso al benefizio dell'opposizione in materia di competenza de' Giudici. Ill. 128.

Donna, il cui marito è stato ucciso, è autoriza zata a domandare i danni ed interessi. 1. 14. 204. 205. Ha bisogno dell'autorizzazione per presentare la querela e costituirai parte civile, ma non per difendersi tanto nel criminale quanto in semplice polizia o correzionale. I. 208. 209. Quella dell'accusato non può essere sentita come testimone neppure dopo il divorzio. II. 130. Quella, ch'è incinta nell'istante che è condannata a morte, non subisce la sua pena se non dopo che ha partorito. IV. 33.

Donativi. Sono puniti come complici quelli che con regali promesse e minaccie hanno dato eccitamento a un misfatto. IV. 41. 42. Ved.

Corruzione .

## E

Eccezioni contro i testimonj, sono proposte e giudicate nell' udienza del tribunale correzio-

nale. I. 403.

Edifizj. Formalità da osservarsi dalle guardie campestri e de'boschi per potersi introdurre negli altrui casamenti e luoghi chiusi. I. 66. 103. Ciò che deve intendersi per luoghi chiusi e paschi. IV. 174. 175. Ved. Distruzione. Incendj. Mine.

Edifizj: Ved. Distruzione. Incendio. Rovine. Edifizj di Guerra. Ved. Bande armate. Comando

Militare.

Effetti che possono servire alla convinzione danno luogo alla perquisizione. I. 162. 252. L'incolpato a cui sieno stati trovati addosso degli effetti fa presumere essere autore o complice del delitto. I. 166. 277. La restituzione degli effetti al proprietario viene ordinata
ex officio II. 197. Come si effettua dopo la
sentenza di contumacia. III. 53.

Effetti pubblici. Pena per la contraffazione degli effetti messi in circolazione dal pubblico tesoro, de' biglietti di banca e per l'uso fatto o introduzione degli effetti contraffatti. IV. 85. Per 1 mezzi fraudolenti affine di operare l'abbassamento o innalzamento de' pubblici ef-

fetti. IV. 188.

Effigie. Ved. Contumace.

Elenco de' giurati. Ved. Giurati.

Elezione di Domicilio. Ved. Domicilio.

Eligibilità. Ved. Interdizione.

Epizootia. Pene contro tutti i proprietari de' bestiami infetti, che avessero trascurato di avvertirne il Maire, e di chiuderli o che avessero trasgredite le proibizioni dell' autorità amministrativa. 198.

Erede . Ved. Omicidio .

Esalazione. Ammenda contro coloro, che gettano o espongono cose di natura da nuocere contro le loro insalubri esalazioni. IV. 203.

Esame. Comincia immediatamente dopo la formazione dell'elenco del Jury. II. 258. Deve essere continuato senza interruzione fino alla dichiarazione del Jury inclusivamente. III. 215. Regole e formalità relative all'esame dell'accusato. II. 112. e seg.

Esame. Ved. Testimonj. Esclusione de Giurati. Ved. Giurati.

Esecuzione. Diverse specie di mandati sono esecutori in tutto il territorio dell' Impero. I. 276. Termini, durante i quali si sospende all' esecuzione di una sentenza di condanna. II. 201. 322. e seg. La condanna ha luogo dentro ventiquattro ore susseguenti al termine per ricorrere alla Cassazione, o se vi è stato il ricorso ventiquattro ore dopo il ricevimento della decisione della Cassazione. II. 204. III. 198. Avrà luogo in conseguenza degli ordini dei Procuratore generale, che chiederà a tal' uopo la forza pubblica, e il cancelliere stenderà il processo verbale. II. 204. Se il condannato vuol fare una dichiarazione come dev'essere ricevuta. II. 205. Ved. Processo verbale d'esecuzione.

Esortazione, che il Presidente può fare all'accusato immediatamente dopo la sentenza. II.

200. 11. 195.

Esposizione. Ved. Fanciulli.
Estorsione. Pene per avere estorta per forza o violenza la sottoscrizione o la consegna di una carta, atto titoli ec. contenenti un' obbligazione oppure una ricevuta di saldo. IV. 176.
Età. Influenza dell' età de' condannati. Ved. Discernimento. Septuagenario.

## F

Fabbriche, Fabbricazioni. Pene contro coloro che mediante un liquore corrosivo o altrimenti avessero volontariamente guastate delle merci o materie inservichti alla fabbricazione. IV. Ved. Manifatture. Segreti di Arti e Me-

Faboriche di Manifatture. Ved. Botteghe. Opifici. Fallimento o Bancarotta. Pena dei falliti dolosi, dei falliti semplici e loro complici. IV. 177. Pena degli agenti di cambio è de sensali nel caso di fallimento e di fallimento doloso. IV. 178.

Falliti . Ved. Fallimento .

Falsario. Il Cancelliere, che avrà data fuori la copia di una sentenza correzionale prima che ne sia firmata la minuta, sarà punito come

falsario. I. 408. Ved. Falsità.

Falsità commessa per operare una soppressione di stato non se gli procede contro criminalmente se non dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato. 1. 30. e seg. La questione pregiudiciale può insorgere in materia di falsità? I. 80. 90. Commessa in paese estero da un Francese contreffacendo il sigillo dello stato, le monete e carte nazionali e i biglietti della banca è punita in Francia. I. 40. Mancanza di numerazione e contressegni sulle carte imputate di falsità non produce la nullità. I. 141. 142. III. 26. Diversità tra il falso materiale ed il falso intellettuale. Quest'ultimo prende il carattere di misfatto qualora è commesso con frode. Ill. 11. 12. Diversità tra la falsità e la simulazione. III. 12. e seg. Aptidata di un obbligazione se le parti sono d'accordo non produce il misfatto di falsità. Ill. 12. Nell'istessa guisa il fatto esposto in un' istanza, la falsa dichiarazione ipotecaria, la vera dissimulazione del prezzo in una vendita. un conto falso, un falso calcolo non costituiscono il misfatto di falsità. III. 13. 14. In quali casi chi riempie con frode una carta firmata in bianco commette un misfatto di falsità. III. 14. IV. 181. L'abuso della firma d'una società forma un misfatto di falsità? Ill. 16. Una lettera di cambio tratta sollo un nome supposto forma un misfatto di falsità? III. 17. Può attaccarsi la minuta di un Decreto o sentenza con l'inscrizione di falsità? III. 17. 18. Si può senza alcun principio di prove in scritto esser ammesso a far la prova di una falsità per mezzo di testimoni? III. 18. 40. Leggi, che hanno regolata la proce-

dura speciale per verificare il genere del misfatto. III. 20. Deposito, firme, e contrassegni di carte imputate di falsità, e carte da confrontarsi tanto autentiche, quanto private. III. 21. a 32. I pubblici depositarj ed anche i particolari sono tenuti a consegnare le carte o recapiti per confrontarsi. 111. 23. 29. 30. 31. 32. I testimoni che depongono sopra una carta son tenuti a contrassegnarla. Ill. 32. Procedura sul falso incidente. Ill. 33. 34. 35. Forme speciali d'inscrizioni di falsita contro i processi verbali delle Dogane, diritti riuniti ec., sono conservate. III. 34. 35. Quando si dee procedere criminalmente contro la falsità, deve sospendersi relativamente al principale. III. 37. Può esser richiesto al prevenuto che scrive. III. 38. Qual'è il caso nel quale la Corte o Tribunale è in obbligo di fare una denuncia officiale del delitto di falso. III. 38. La corte o tribunale che dichiara un atto falso, ordina che l'atto sarà ristabilito, cancellato, o riformato, e le carte che hanno servito al confronto restituite. III. 39. Il ritiramento dell' instruzione sulla falsità si fa come per gli altri delitti. III. 39. Magistrati che possono continuare la procedura fuori della loro giurisdizione quando si tratta di biglietti falsi di banca, carte false nazionali, e moneta falsa. III. 24. 25. 39. 40. La comparazione per la scrittura falsa non forma prova. III. 41. Pene per la falsità delle pubbliche scritture autentiche di commercio, e di banea-IV. 87. 88. Per falsità in scrittura privata. IV. 89. Per falsità nei passaporti, fogli di gita e certificati. IV. 90. Disposizioni comuni alle diverse specie di falsità. IV. 93. Pena contro quello, che ha abusato di un foglio firmato inbianco. IV. 181. Pene contro il testimone fal. so. IV. 161.

334
Famiglia Imperiale. Pene per attentati contro l' Imperatore e la Famiglia Imperiale. IV. 52. e seg.

Fanciulli. Fino a qual' età non possono essere esaminati, se non per forme di dichiarazione. I. 243. Possono come figli presentare la querela dell'omicidio del loro genitore e procedere per i danni ed interessi. I. 14. 204. e seg le pene incorse da quelli che hanno meno di sedici an. ni sono permutate IV. 44. 45. Pene pel ratto, occultamento di un figlio; sostituzione di un fanciullo all'altro, o supposizione di un figlio. 1. 154. Pene contro quelli che avendo trovato un fanciullo non lo hanno consegnato all' Uffiziale civile. IV. 155. Per aver portato a uno spedale un fanciulio sotto i sette anni di cui si è avuta la custodia. IV. 156. Per l'esposizione o abbandono di un fanciullo. IV. 156. Ved. Parto.

Far le Veci. Come si fanno le veci nel caso d'impedimento del Presidente delle Corti di assises, de'Giudici della Corte Imperiale e del Procuratore Imperiale criminale. II. 69. 70. 71. 92.

Farine. Ved. Grani.

Fatti. Quando il fatto è vietato dalla Legge, la Corte pronunzia la pena stabilita. II. 72.

Ferite. Pena per aver percosso o ferito un Magistrato nell'atto di sue funzioni. IV. 116. Per aver percosso un uffiziale ministeriale. IV. 117. Se le ferite hanno un carattere di omicidio. IV. 118. Per le ferite e percosse volontarie non qualificate micidiali... IV. 141. e seg. Ved. Castrazione, Confusione, Fanciullo, Violenze. Ferro dell' Aratro. Ved. Istrumenti d' Agricoltura.

Feste Nazionali o Religiose. Ved. Domenica.

Finestre . Ved. Caduta.

Firme o Sottoscrizioni. Pene contro coloro, che hanno estorta una firma, o sottoscrizione, con la violenza e la forzi. Ved. Falsità. Funzionari pubblici. Omicidio. IV. 176. Le requisizio-

ni del Procuratore generale e le decisioni a cui danno luogo devono esser firmate. II. 87. La dichiarazione del Jury deve esser firmata dal capo. II. 164. Firma delle sentenze e carte imputate di falsità. Ved. Minute. Falsità.

Firme False. Ved. Falsità.

Flagrante delitto. Ciò che si deve intendere per flagrante delitto . . . 1. 69. 166. Necessità di verificarlo prontamente. 1. 64. 65. 154. 155. In quali casi il Procuratore generale è tenuto a verificarlo . . . I. 154. 155. e seg. Funzioni da adempirsi dal Giudice d'instruzione nel caso di flagrante delitto. I. 193. 199. Se l'incolpato è un dignitario che deve essere giudicato dall' alta Corte. I. 164. Se l'incolpato non può esser subito esaminato è guardato a vista. I. 185. 186. Uffiziali di Polizia ausiliaria obbligati a verificarlo. I. 189. Qualunque depositario della pubblica forza ed anche qualunque persona sono tenuti ad arrestare e condurre davanti il Procuratore Imperiale il reo sorpreso in flagrante delitto. I. 283. Ved. Adulterio. Prevaricazione. Mandati. Soccorso.

Fogli periodici. Ved. Scritti.

Fogli di rotta o gita. Ved. Falsità.

Fogli volanti. Proibizione agli uffiziali dello scato civile d'inserire ne'loro atti de'fogli volanti.

IV. 104.

Foglio firmato in bianco; in quali casi chi ne-ha abusato commette un misfatto di falsità. I.I. 14. Pena peral'abuso fattone. IV. 181.

Foraggi. Ved. Grani.

Forestieri. Quali sono i delitti commessi fuori di Francia, che possono essere inquisiti e puniti in Francia. I. 3. 52. Ved. Asilo.

Forni. Ved. Cammini. Incendio.

Fornitori. Non possono essere inquisiti se non mediante la depunzia del Governo ne' casi degli artic. 430. 431. 432. 433. del Codice penale. I. 11. IV. 191. Pena per quelli che avranno fatto mancare il servizio. IV. 191. Fortezza. Ved. Bando armate. Piazze di guerra.

Fortificazioni . Ved. Piazze .

Forza pubblica. Può esser chiesta da un uffiziale di Polizia giudiciaria o da un apportatore di un mandato. I. 133. 277: 284. Maniera di fare una tal richiesta. l. 133. 377. 284. 285. Maniera dell' esecuzione. I. 135. 136. Può esser cercata per l'esecuzione delle sentenze di condanna. II. 204. Pene contro i funzionari pubblici, agenti, guardie ec. che avessero ordinato l'uso della pubblica forza contro l'esecuzione di una legge o la percezione di una contribuzione legale, di un ordinanza o mandato di giustizia. IV. 103. Casi ne' quali la pena non è applicabile ai funzionari o impiegati subalterni. IV. 103. Pene contro i comandanti o uffiziali della pubblica forza che ricusassero di fare agire la predetta forza in sequela di una richiesta legale proveniente dall'autorità civile. IV. 118. Ved. Autorità pubblica. Ribellions.

Fosse. Sotto qual pena è proibito il colmare le fosse. IV. 108.

Fracasso, Strepiti in tempo di notte. Ved. Ru-

Francesi, che commessi hanno dei delitti fuori del Territorio di Francia. Ved. Misfatta. Che hanno portate le armi contro la Francia. IV. 49. Che hanno trasgrediti i doveri di quelli che si trovano in esteri stati in tempo di guerra o che sono richiamati in patria. Ved. Armi. Confiscazione generale.

Fratelli. Ved. Testimonj. Dichiarazioni. Rivela-

Frodé. Ved. Corruttela. Mercanzie. Raggiratori. Frutti. Pene contro quelli, che colgono o mangiano sulla faccia del luogo i frutti apparte-

nenti ad altri. IV. 204. E per quelli che passano nei terreni carichi di frutti maturi. IV. 208.

Fuga o Evasione. Come si procede alla ricognizione di un condannato fuggito e ripreso. Il I. 106. 109. e seg. Ved. Identità. Pene contro i custodi delle carceri o incaricati a invigitare alle condotte de carcerati che avessero facilitata la loro fuga. IV. 118. 119. e seg. E contro i carcerati che fuggono. IV. 121. Ved. Carcerati.

Funzionari pubblici. Ved. Denunzia uffiziale. Agenti del Governo. La degradazione civica produce la privazione ed esclusione dai pubblici impieghi. IV. 33. Rifiuto di un pubblico funzionario incaricato della polizia di aderire a un reclamo legale per far cessare una decenzione arbitraria. IV. 67. Pene per la coalizione o lega tra' funzionarj. IV. 69. Per l'usurpazione delle autorità amministrative e giudiciarie. IV. 71. Pene per le concussioni. IV. 07. Per intraprese di affari di commercio incompatibili con le qualità di funzionario. IV. 08. Per essersi lasciati corrompere. IV. 00. Per abuso d'autorità. IV. 101. e seg. Per l' esercizio della pubblica autorità prima di aver prestato giuramento o dopo il richiamo o la dimissione ec. IV. 105. Partecipazione e quei misfatti o delitti che sono incaricati di reprimere o invigilare sopra di essi, IV. 106. Per stupro. IV. 149. Per connivenzo con i fornitori incaricati de pubblico servizio. IV. voi. Ved Forza pubblica.

Fuochi artifiziati. Pene per la contravvenzione di spararli in certi dati luoghi. V. 202.

Furiosi. Non possono essere mo estate pei la via criminale. 1. 272. Ved. Pazzi. Demenza. Inserisati.

Garzonato . Ved. Operaj .

Gastigato e ripreso dalla giustizia, non può ottenere la sua libertà provvisionalmente. I. 292. Generali in capite attualmente in servizio. Ved. Testimoni.

Generali comandanti una divisione o un dipartimento come devono essere inquisiti per misfatti e delitti. III. 63. 64. 68. IV. 219. 222. Genti senza professione e mestiere. Ved. Vegabondi.

Gesti. Ved. Oltraggj.

Giandarmeria (uffiziali di) loro funzioni come uffiziali di polizia giudiciaria. I. 63. 64. 77. 187. Possono ricevere delle denunzie. I. 153. 173. Sono uffiziali di polizia ausiliaria. I. 156. I sotto tenenti sono incaricati dell'istesse funzioni di uffiziale di polizia giudiciaria ed ausiliaria. I. 174. 175. In tal qualità sono soggetti ad esser giudicati da' tribunali criminali. 1. 175. Funzioni essenziali e ordinarie della giandarmeria. I. 175. 182. 184. I loro processi verbali sono trasmessi agli uffiziali della polizia giudiciaria. I. 182. 184. Sono fatti in carta senza bollo ed esenti dal registro. I. 184. In quali casi devono prestar mano forte. I. 182. 183. Fuori del caso di flagrante delitto non possono arrestare alcuno senza l'ordine. I. 186. Sono autorizzati a respingere la forza con la forza. I. 186. In quali casi sono sotto la vigilanza del Procuratore generale. I. 187. Cedole o citazioni a' testimonj possono essere portate dai giandarmi. I. 237. I loro processi verbali non fanno fede fino all'inscrizione in falso. I. 350. 351. Il Presidente dell' assises dà al capo della giandarmeria l'ordine di far custodire le porte della sala dove s'adunano i giurati. Ved. Uffiziali di polizia giudiciaria ausiliaria. Detenuti.

Giochi d'azzardo. Pene contro quelli che tengono case di giuochi d'azzardo, contro i banchieri, amministratori, incaricati, agenti. IV. 183. Contro quelli, che stabiliscono per le strade piazze ec. dei lotti o giochi d'azzardo. IV. 207. 209. Ved. Lotterie.

Gioje. Pena per aver venduta come buona una

gioja falsa. IV. 189.

Giornali . Ved. Riabilitazione . Giornalieri . Ved. Operaj .

Giorni. I giorni della carcere o prigionia sono

di ventiquattro ore. IV. 36. 201.

Gita. Pene per la fabbricazione o falsificazione de' fogli di gita. IV. 90. Richiesta e rilascio di un foglio di gita con un nome supposto. IV. 90. Se gl'incolpati sono vagabon-

di o mendicanti. IV. 135. Gita. Ved. Comando Militare.

Giudici Auditori. Loro organizzazione. IV. 219. Possopo far le veci de' Giudici nelle Corti di assises se hanno l'opportuna età. II. 64. Il titolo di Consigliere Auditore loro è stato conferito in virtu del Codice d'instruzione. II. 64. IV. 219. Come concorrono co' Giudici di prima istanza per il loro avanzamento. II. 71. Giudici civili e criminali. Come si procede contro di essi nel caso d'imputazione di qualche reato . I. 263. Ved. Misfatti . Delitti . Competenza de' Giudici . Corte Imperiale. Tutti i Giudici, che si trovano assoggettati a un mandato di arresto di deposito o custodia, ordinanza di cattura personale, condanna correzionale anche durante l'appello sono sospesi dalle loro funzioni provvisionalmente. I. 232. Pene nelle quali incorrono per soppressione e distruzione di atti o lettere ad essi affidate. IV. 96. Per essersi lasciati corrompere. IV. 99 Ved. Autorità amministrativa, e giudiciaria, Denegata giustizia. Prevaricazione. Parenti affini, che non possono esser membri del medesimo tribunale. V. 233. Età, studio, e qualità per esser Giudice. IV. 234. Servizio di quelli delle Corti Imperiali e loro rango. IV. 237 238. 240. e seg.

Giudici di commercio. Procedura da farsi contro di essi nel caso che sieno imputati di qualche

reità. Ved. Misfatti e Delitti.

Giudici d' Istruzione Perchè sono istituiti. I. 63. 64 69. e seg. Come devono essi costituire il Aigrante defitto. I. 70. 195. 198. Non devono fare alcun acto seuza comunicario prima al Procuratore Imperiale. I. 70. 195. 198. 227. Eccezione a questa regola. I. 70. 200. 251. Sono ufficiali di Polizia giudiciaria. I. 77. Nel caso che si conoschino incompetenti devono rimettere il prevenuto al giudice che deve conoscerne. I. 70. Visite sopra i luoghi, essi nonpossono continuare le loro ricerche fuori del Circondario che in un solo caso. III. 39. Loro rapporto alla Camera di Consiglio. 1. 73. 195. 301. L'invio la notificazione, e l'esecuzione delle loro ordinanze sono confidate al Procuratore Imperiale . I 138. 195. 237. Possono rifare gl'Atti del Procuratore Generale, o dei suoi assessori. I. 158. 200. Loro nomina, estensione, e durata delle loro funzioni essi sono sostituiti al direttore del Giuri. I.193. Ascoltano i testimoni assistiti dal loro Greffier, inviano i mandati di comparizione di accompagnamento di deposito o d'arresto, visitano le prigioni, fanno mettere in libertà quelli che sono illegalmente detenuti. 1. 195. 201. 237. 254 273. 214. 215. Sono sotto la sorveglianza del Procuratore generale e del Procuratore Imperiale criminale. 1. 296. 298. II. 88. 89. Possono esser dichierati responsabili delle spefanno le funzioni di Giudice Istruttore nei casi determinati. II. 39. 50. Procedura che deveda essi farsi. II 39. 50. 71. I Giudici d'istruzione delegati per completare l'istruzione degl'affari rimessi dalla Corte di Cassazione non possono esser scelti nel Circondario della Corte il Decreto dalla quale è stato annullato. II. 305. Sono in obbligo di visitare una volta il mese i detenuti nella casa d'arresto. I. 195. III. 214. Riguardo ai misfatti e delitti imputati ai Giudici d'istruzione. Ved. Misfatti e Delitti.

Giudici Militari. Ved. Corte speciale.

Giudici di prima istanza. Come concorrono a formare la Corte di assises nel Dipartimenti fuori di quello in cui risiede la Corte Imperiale. II. 63. 64 71. Quelli che hanno presa parte nelle deliberazioni della camera del consiglio non sono esclusi. I. 30. II. 65. Non possono far le veci del Presidente della Corte di assises. II. 70. Ma in caso d'impedimento fanno le veci de' Giudici delegati a formare la suddetta Corte. II. 70. In quali casi e come i Giudici deliberano tra loro sul medesimo oggetto del Jury. II. 163. e seg.

Giudici Suppienti fanno le veci de' Giudici di prima istanza presso le Corti di assises. II. 71. Giuramento per i processi verbali delle guardie campestri o de' boschi. I. 105. 106. În qual caso può esser prestato davanti il Maire o suo aggiunto. I. 111. 112. Se è prestato davanti un altro Maire fuori del luogo del delitto è nullo. I. 102. Deve esser prestato dentro ventiquattr' ore dopoche è stato chiuso il processo verbale. I. 112. I processi verbali degl' ispettori, sotto ispettori, agrimensori ed altri incaricati per la conservazion generale ne sono essenti. I. 110. 120. L'uffiziale, che ha ricevuto il giuramento dei processi verbali, è

343

tenuto ad avvisame dentro otto giorni il Pro-

curatore Imperiale. I. 120.

Giuramento. Ved. Testimonj. Giurati. I pubblici funzionari non possono entrare in esercizio senza aver prestato il giuramento. IV. 105. Pene contro quello che avendo prestato il giuramento in materia civile avesse giurato il falso. IV. 161

Giurati devono esser convocati dal Presidente. II. 73. a 76. Devono esser tratti a sorte dal Presidente. II. 75. Come devono esser collocati nelle Corti di assises. Il. 112. Questioni ad essi assoggettate. Ved. Questioni. L'antico modo di dichiarazione paragonato col nuovo. II. 115. 116. La loro decisione si forma in favore o contro la maggioranza II. 117. 163. Nel caso di uguaglianza di voti prevale il parere favorevole all'accusato. II. 163. La semplice maggioranza è quella, che supera di due voti il minor numero. Il. 117. 150. 163. Se l'accusato è dichiarato reo del fatto principale alla semplice maggioranza devono farne menzione sul principio della loro dichiarazione. II. 150. I Giudici in tal caso sono chiamati a deliberare, e se il parere favorevole all'accusato è adottato da un numero di Giudici, tale e quale quelli riuniti alla maggioranza de' Giudici forma nel totale la maggioranza, un tal parere prevale. 11. 117. 163. e seg. In modo che la semplice maggioranza serve per assolvere, ma non per condannare. Il. 117. Cosa bisogna intendere pel fatto principale. II. 172. Giuramento che devono prestare i giurati. II. 119. Carte e recapiti che devono loro esser messi sotto gli occhi per esaminarli. II. 150. Chi e il capo del Jury. Instruzione, che è incaricato di leggere. Il. 152. I giurati non possono uscir dalla loro camera se non dopo aver deliberato. II. 155. Pene contro un giurato o chiunque altro ha trasgredito a quest'ordine. Il. 155. Metodo per la loro deliberazione. Risposte, che dano no alle questioni. II. 155. 156 162. 163. Do. po aver deliberato riprendono il loro posto nella sala d'udienza. Il. 163. Se hanno bisogno di schiarimenti il Presidente può delegare un Giudice per entrare col Procuratore generale nella loro camera. II. 164. Come si fa la loro dichiarazione. Ved. Dichiarazione. Se f Giudici sono unanimemente convinti che i giurati sonosi ingannati nel dichiarare reo l'accusaro, rimettono l'affare alla seduta seguente II. 173. Ma dopo la dichiarazione del secondo Jury, la Corte è tenuta a pronunziare. II. 174. Qualità positiva per essere giurati. II. 209. 229. 230. 236. Qualità negative e incompatibili con le funzioni de'giurati. II. 209. 210. 229. 230. 234. Non sono chiamati se non per decidere se l'accusato è o non è reo. Il. 210. Osservazioni sulla teoria de' giurati. II. \$10. a 230. 233. I Prefetti formano la lista de' giurati ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente. Attenzione che devono avere. II. 223. 236. 237 Questa richiesta sarà fatta quindici giorni almeno inpanzi l'apertura. II. 236. 237. Se la Corte è divisa in diverse sezioni ogni Presidente può chiedere una lista. Il. 237. La lista del Prefetto è composta di sessanta nomi. Vien ridotta dal Presidente a trentasei. II. 223. 237. La lista verrà notificata a ciaschedun giurato in estratto solamente, otto giorni almeno innanzi a quello in cui deve servire. Il. 224. 239. Forma di questa notificazione. III. 298. 209. La parentela dei giudici fra loro non li rende incompatibili. II. 235. Chi sono quelli, che possono dispensarsi d'adempire le funzioni se lo domandano. 235. Come quelli che non hanno luogo in ve-

runa classe possono farsi comprendere nella lista. II. 236. A chi la lista ridotta deve essere trasmessa dal Prefetto. II. 239. E' come non fosse fatta dopo il servizio pel quale è stata formata II. 241. Il giurato, che ha sodisfatto a'suoi doveri non può essere compreso sulla lista di quattro susseguenti sedute Il. 241. Attestato della sodisfazione di S. M. promesso a quelli, che si saranno distinti col loro. zelo. II. 242. Il Prefetto trasmette al Gran-Giudice la nota di quelli, che non hanno sodisfatto a' loro doveri, specialmente se sono pubblici funzionari. II. 241. Nessuno è ammesso agl' impieghi amministrativi giudiciarj, nè a presentare una petizione, se non giustifica di aver sodisfatto. II. 242. La lista de' giurati quando e come è notificata all' accusato. II. 244. Se nel giorno indicato vi sono meno di trenta giurati presenti come si renderà completo questo numero. II. 244. 245. Pena contro il giurato, che non si è presentato nel prefisso giorno. II. 245. Eccezione in favore di quelli, che giustificano la loro impossibilità d'intervenire. II. 246. Decisione sulla scusa: pena contro quelli, che allegano una scusa falsa e contro quelli che essendo intervenuti si assentano prima che le sedute sieno terminate. II. 246 247. Come si fa la chiamata e l' esclusione de giurati. Il 247. a 252. 254. e seg. I motivi dell'esclusione non possono essere addotti. II. 248. Numero dell'esclusioni accordate tanto all'accusato quanto al Procuratore generale. II. 252. 253. Se vi sono molti accusati possono andar tra loro di concerto per esercitare in tutto o in parte il diritto di esclusione, altrimenti la sorte regola tra loro) la maniera con cui deve farsi. II. 253. 255. 256. L'esame comincia immediatamente dopo la formazione dell'elenco. II. 258. Se l'esa-

346

me è rimesso ad un altra seduta vien fatta un altra lista e si procede ad una nuova esclusione. Il. 259.

Giustiziati. I corpi de' giustiziati reclamati dalle loro famiglie, sepolti sono senza verun appara-

to. IV. 28.

Governo. Ved. Vigilanza dell' alta Polizia.

Grandi Dignitarj. Ved. Testimonj.

Grandi Uffiziali dell' Impero. Ved. Testimonj. Gran Giuaice Ministro della giustizia. Delitti con-

tro i quali deve procedere il Procuratore generale a norma de'suoi ordini. II. 84. I Prefetti devono mandargli la nota de' giurati accomodata dal Presidente. II. 138. Essi vi agg'ungono la nota di quelli che non hanno voluto sodisfare. II. 241. Il Gran Giudice fa un rapporto ogni anno a S. M. sulla maniera con la quale i giurati hanno adempito alle loro funzioni. Il 241. Trasmissione dei documenti ala la Corte di Cassazione pel canale del Gran Giudice. III. 162. Trasmissione dei Decreti rigettati. II. 309. Gli atti giudiciari Decreti o sentenze contrarj alla Legge sono denunzia. ti in sequela de'suoi ordini. Il. 311. Trasmissione delle denunzie o querele contro i membri delle Corti Imperiali o contro tutto un tribunale. III. 73. 70. Trasmissione o notificazione in sequela de' suoi ordini dei Decreti sulla competenza de' Giudici e sulle domande di remissione da un tribunale all'altro. III. 127. 142. 143 Trasmissione delle copie dei Decreti di remissione alla Corte speciale. Ill. 184. Registro tenuto di suo ordine degl' individui condannati alla prigionia o a maggiori pene. III. 201. Rapporto, che fa all'Imperatore delle domande di riabilitazione. Ill. 235. Ved. Testimonj .

Grani. Pene contro i comandanti di divisione de' Dipartimenti, piazze, città e contro i Prefetti e sotto Prefetti che fanno commercio e monopolio di grani, farine, bevande ne' luoghi soggetti alla loro autorità. IV. 93.

Gravidanza. Ved. Donna.

Grazia. (Lettere di) saranno registrate nelle udienze solenni. IV. 297. Ved. Commiserazione dell' Imperatore.

Grimaldelli . Uncinetti . Ved. Chiavi .

Guardia generate de boschi e foreste. Ved. Amministrazione de boschi e foreste. Delitti sui boschi.

Guardiani delle case di arresto di giustizia e delle prigioni, o sieno carcerieri o soprastanti; sono tenuti a ricevere gl'incolpati sull'esibita de'mandati d'arresto, di deposito ec. I. 284. 286. Da chi sono nominati ed invigilati. Ill. 22. e seg. loro funzioni, obbligazioni, forme de'loro registri. Ill. 212. e seg. Sono tenuti a presentare all'uffiziale civile incaricato della polizia delle case d'arresto, prigioni l'incolpato, o l'ordine di tenerlo in carcere segreta e su suoi registri. Ill. 225. Pene incorse da quelli che sonosi resi rei di detenzione arbitraria. IV. 68.

Guardie dei boschi e campestri de particolari, come sono ricevute, e che differiscono dalle guardie de boschi nazionali. I. 123. Ved. Delitti sui boschi. Uffiziale di Polizia giudiciaria. Giu-

ramento .

Guardie de' boschi nazionali. Sono agenti o uffiziali di polizia giudiciaria. I. 77. 106. 119. Loro funzioni. I. 63. 103. 106. Hanno diritto di tener dietro alle cose derubate e metterle in sequestro. I. 65. 66. 103. 106. Non si possono introdurre nelle case, recinti chiusi ec. se non assistiti dal Giudice di pace o dal Maire. I. 66. 104. 107. 118. 119. L'infrazione di questa regola non produce la nullità del processo verbale. I. 119. Devono essere in età di anni venticinque, aver pressa-

to giuramento e questo giuramento deve es. sere registrato. I. 105. 106. Oggetto, forma e giuramento de' loro processi verbali. I. 103. e seg. Ved. Giuramento. Sono tenuti a inserire i loro processi verbali in un libro o registro, che non è soggetto a esser bollato. 1. 106. 107 110. Termini per formare e notificare i loro processi verbali. I. quali casi possono arrestare e condurre l' inco pato davanti il Giudice di pace. I. 104. In quali casi possono i loro processi verbali far fede fino all'inscrizione in falso. I. 101. 105. 110. 113. 349. La nullità può essere sanata da altre prove. I. 117. Possono fare qualun. que sorte d'atto, salvo l'esecuzione reale. I. 111. Non possono rinunziare alle procedure. I. 110. Sono sotto la vigilanza del Procuratore generale in quanto alle loro funzioni di polizia giudiciaria e subordinate all'amministrazione in quanto alle loro funzioni amministrative. I. 120. A chi devono esser rimessi i loro processi verbali e da chi devono esser fatte le procedure. I. 120. 121. Sono puniti con una pena correzionale più grave quando sono autori de'delitti compresi negli articoli 434. e seg. fino e compreso l'art. 462. del Codice Penale. IV. 192. fino al 200. Guardie de boschi e campestri delle comunità e degli stabilimenti pubblici, sono ascritte e classate con le guardie nazionali e soggette all'amministrazione de' boschi e foreste. I. 123. Sono uffiziali di Polizia giudiciaria. I. 77. 120. 121. Loro funzioni. I. 64. 103. 104. 120. Loro processi verbali fanno fede solamente fino alla prova contraria. I. 105. 124. 350. 351. A chi devono essere rimessi i loro processi. I. 117. a 125. Ved. inoltre. Guardie de' boschi nazionali.

Guardie o Stradieri. Ved. Violenza. Ribellione.

349

Guerra. Pena contro quelli, che co' loro intrighi, o con azioni ostili non approvate dal Governo avessero suscitata la guerra, o i cui complotti avessero dato motivo alla guerra. IV. 49. 52. 55.

Guasti . Ved. Danno . Saccheggio .

I

Identità di un individuo condannato, fuggito e ripreso, come deve essere riconosciuta è giudicata. Ill. 106. 109. e seg. Procedura per conoscere l'identità di una persona, il di cui preteso omicidio ha dato luogo a una condanna. Il. 223. e seg. Pena contro il bandito o esiliato, che torna nello stato, vien pronunziata sulla sola prova dell'identità. IV. 30 34. Illuminazione. Pene contro gli albergatori e iocandieri obbligati a mettere il lume fuori delle respettive case ed hanno trascurato di fario. IV. 202.

Immagine . Ved. Incisione.

Immobile. Ved. Cauzione. Mallevadoria.

Immondizie. Pena contro quelli che imprudentemente le gettano contro le persone o le case. IV. 207.

Immondezze. Pena per l'infrazioni ai regolamenti sulle immondezze lasciate in mezzo alle

strade. IV. 203. e seg.

Impedimento. Ved. Commissario di polizia. Procuratori Imperiali. Giudici d'Instruzione, come e chi ne fa le veci. Il. 70. 71. 92.

Impiego pubblico. In qual caso i tribunali posso-

no vieterne l'esercizio. IV. 86. 69. Imperatore. Ved. Attentato di lesa Maestà.

Imprese. Ved. Aggiudicazioni. Fornitori. Interessi. Impressione o Stampa. Le sentenze di condanua sono stampate a norma della copia di esse. 1V: 24. Ved. Contraffazione.

Imprudenza. Pena per l'omicidio commesso per imprudenza. IV. 145. Per i danni cagionati con l'uso delle armi senza precauzione. IV. 210. Imputazione dei commissari di polizia, maires ed aggiunti sulle guardie campestri e de boschi.

Ved. Guardie Campestri. Imputazione. Ved. Calunnia. Ingiuria. Inalzamento. Ved. Discredito.

Incanto. Ved. Aggiudicazione.

Incapacità. Condanna che rende incapaci di esser chiamati a far le funzioni di giurati, testimoni, tutori, e curatori. Delitti, che rendono incapaci di esercitare alcune pubbliche funzioni . IV. 33.

Incaricati del Governo. Ved. Agenti del Governo. Incendio. Ved. Distruzione o trafugamento di carte e recapiti. Pena di morte con la confiscazione contro gl'incendiari degli edifizi, magazzini, arsenali, vascelli, o altre proprietà apparte-nenti allo stato. IV. 57. Pena di morte per avere attaccato il fuoco a'bastimenti, navi, barche, magazzini, cantieri, boscaglie, raccolte ec. IV. 192. Pena per una semplice minaccia d'incendio. IV. 192. Per un incendio per l'antichità, mancanza di risarcimento o pulimento di forni, cammini, case, molini, con fuochi accesi nei campi, fuochi o lumi portati o lasciati per negligenza o imprudenza come anche per fuochi d'artifizio. Ved.

Distruzione . Soccorsi. Incelpato. In qual caso la sua morte estingue la pubblica azione, I. 14. a 22. Deve esser presente alle perquisizioni fatte nel suo domicilio se è arrestato altrimenti può assistervi uno munito di suo mandato di procura. I. 96. 97. 162. In qual caso può essere arrestato per ordine del Procuratore Imperiale. 1. 163. Se non può essere esaminato immediatamente e guardato a vista. I. 185. 186.

In stato di mandato di accompagnamento non può essere rinchiuso in una casa d'arresto. I. 171. 273. 274. Qualunque rigore usato nell' atto di arrestarlo e non prescritto dalla legge come pure nella sua detenzione ed esecuzione è un misfatto. 1, 186. Dentro qual termine deve essere interrogato. I. 273. 274. In quali casi non è tenuto ad obbedire al mandato di accompagnamento. I. 276. Non è messo in libertà provvisionale se non dopo avere eletto domicilio. I. 300. Comparisce da se stesso o per mezzo di persona munita di special mandato davanti al tribunale di polizia. i. 343. Quando può farsi rappresentare da un patrocinatore davanti al tribunale correzionale. I. 396. Come è sentito nell'udienza della semplice polizia o correzionale. I. 344. 372. 402. 425. Può interporre l'appello dalle sentenze correzionali. 1. 413. Può anche ricorrere alla Cassazione. 1. 429. Ma se è condannato a una pena contenente la privazione della libertà deve precedentemente mettersi in stato. I. 429. Può presentare delle memorie alla sezione di accusa. II. 9. Non comparisce però davanti questa sezione. Il. 12. In qual caso vien rimesso in libertà da questa sezione. II. 29. Non viene arrestato a motivo del medesimo fatto, quando però non sopraggiungano nuove circostanze aggravanti. II. 46. Può esser rimesso davanti il tribunale di polizia semplice o correzionale. II. 32. 49. Davanti alla Cotte di assisses o speciale. II. 32. 33. Incolpato di falsità può esser tenuto a presentare una carta scritta e scrivere per fare il confronto. III. 38. Può ricorrere per la competenza de' Giudici o per l'incompetenza o la remissione: III. 130. e seg. Ved. Accusato. Condannato.

Incompatibilità. Funzioni incompatibili con quelle de giurati. II. 234.

Incompetenza. Ved. Competenza.

Indennizzazione dovuta a' testimonj. Ved. Testimonj. Quella a cui deve essere condannata la parte, che rimane soccombente nel suo ricorso alla cassazione. II. 306. 307.

Indigenti. Sono dispensati dall'ammenda nel ricorso alla Cassazione. Ved. Cassazione. Certificati. Indizi di reità. Se la Corte Imperiale non ne ha de bastanti, ordina, che l'incolpato sia messo in libertà. II. 29. Cosa si deve intendere

per indizj bastanti. II. 29 30. 31.

Indovini. L'azione contro coloro che finno questo mestiere è della competenza dei Giudice di pace quando giudica in materie di polizia. I. 323. Pena per questa contravvenzione. IV. 210.

Industria. Pena contro quelli, che fanno andare in paesi esteri, dei direttori, apprendisti e manifattori di un qualche stabilimento per nuocere all'industria Francese. IV. 186. Ved. Manifatture.

Inesperienza. Pena per un accidente cagionato dall'inesperienza nell'uso dell'armi. IV. 210. Infanticidio. Definizione e pena di un tal misfat-

to. IV. 139. 140.

Infermità. Ved. Certificati. Actestati.

Informazione. Regola sulle informazioni e formule. I. 239. 240. 241. 242. IV. 28. La Corte Imperiale ne può ordinare delle nuove. II. 28. 37. Se questa Corte ha dichiarato non esservi luogo alla remissione, non può ordinare nuove informazioni, se non quando sopraggiungono nuove circostanze aggravanti. II. 38.

Ingaggiamento. Ved. Arrolamento.

Ingiunzione e comando. Il Giudice d'instruzione e il Procuratore Imperiale che non avessero osservate le formalità prescritte dai mandati pos-

353

sono esser soggetti all'ingiunzione, e all'atto di collusione. I. 286. Nel caso di negligenza per recidiva gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ricevere ingiunzione dalla parte della Corte Imperiale. II. 89. Ved. Difesa.

Ingiurie Verbali. I Giudici di pace ne sono conoscitori esclusivamente come i Giudici di polizia. I. 322. Pene contro gl'autori d'ingiurie o espressioni oltraggiose. IV. 165. 166. 204.

Ved. Calunnia. Trattare una causa.

Ingombri. Pene contro quelli che danno causa a degli accidenti per ingombri di vie o scavi.

Inondazioni. Ved. Distruzione di carte e recapiti. Penne per le inondazioni cagionate dai proprieta. ri de' molini, stagni, vivaj. IV. 198.

Inscrizione di falsità. Ved. Falsità.

Inscrizione ipotecaria. Può esser presa dal Procuratore generale e la parte civile sui beni inservienti alla mallevadoria per la libertà provvisionale. I. 297. L'inscrizione presa da uno serve all'altro ivi.

Insensati. Non possono esser molestati con l'azione criminale. Ved. Demenza. Pazzi. Furiosi. Insidie premeditate. Pene incorse per le violenze verso i magistrati quando vi è tradimento. In che consiste il tradimento o l'insidia tesa. Pena per gli omicidi, ferite o percosse con premeditazione o insidie.

Insolvenza, o impossibilità di pagare. Gl' individui tenuti in prigione per ammenda di polizia devono esser rilasciati se non possono pagare in carcere per 15. giorni. IV. 201. E per l'ammenda correzionale dopo un anno se si prova una tale incapacità. IV. 39.

Inspettori de' boschi. Ved. Conservatore. Delitti sui Boschi. L'Inspettore e sotto inspettore sono incaricati di procedere in materia di boschi.

I. 6. 122. 393. Tom. IV. Is stato. Il Procuratore generale deve mettere in stato gli affari che devono essere soggetti alla sezione di accusa nei cinque giorni del ricevimento delle carte o recapiti. II. 9. 82. 83. Deve inoltre mettere in stato gli affari da assoggettarsi alle discussioni delle corti di assises o della Corte speciale. II. 82. 83. Institutori. Ved. Unione armata. Sedizione.

Institutori. Pene, che incorrono per stupro. IV.

149.

Instruzione Criminale. Sua importanza. I. 1. 2. 3.

Deve esser pubblica in materia di polizia semplice e correzionale. I. 344. 322. 402. Nuova instruzione nel caso di nuove circostanze aggravanti. II. 50. Malgrado la domanda di nuilità del Decreto di accusa, l'instruzione vien continuata fino alle discussioni esclusivamente. II. 107. Casi ne' quali essendo perdute le carte e recapiti l'instruzione deve este ricominciata. III. 115.

Instruzioni. Quelli, che hanno contribuito a commettere un delitto sono riputati complici. IV. 42. Instruzioni delle quali il capo del Jury deve fare

la lettura ai giurati. II. 152

Intelligenze o cospirazioni praticate o mantenute co' nemici dello stato come sono punite. IV. 49. e seg. Quelle de' fornitori col nemico. IV.

Intenzione. Non esiste il misfatto senza la mala intenzione. I. 360. 361. Ma non è così in materia di contravvenzione di polizia, delitti sui boschi, delitti fiscali ed altri. La buona fede de' rei non è una scusa. I. 360. 361. Interdizione correzionale di certi diritti civili o di famiglia. IV. 26. 36. In quali casi può essere prospoziata. Ved. la nota alla pag. 27. del To.

mo IV.
Interdizione legale, risulta dalla condanna ai lavori forzati per un dato tempo o alla reclu-

355

sione. IV. 33. Come sono amministrati i be-

ni dell'interdetto. IV. 33.

Interesse. Pene incorse dai funzionari uffiziali o agenti del Governo, che hanno preso interesse negli atti di aggiudicazioni imprese o regalie (Régies) delle quali hanno l'amministrazione ec. IV. 98.

Interlineazione o sia alterazione di scritture. Ved.

Falsità.

Interlineazioni nelle dichiarazioni de' Testimonj,

sono riputate nulle I. 242. 243.

Interno di una casa. (misfatto commesso pell')
Il Procuratore Imperiale può verificarlo, se
gli viene fatta istanza dal capo di casa. l.
172. 189.

Interpellazioni all' incolpato. I. 159. I. 108. Ai testimonj. I. 237. II. 123. I testimonj non possono interpellarsi tra ioro. II. 436.

Interpetrazione della Legge. Ved. Legge.

Interpetre. In qual caso ne deve essere nominato uno. II. 141. Deve essere in età di 21. anno, prestar giuramento, e non può essere preso nè tra i testimonj, nè tra i Giudici, nè tra i Giurati. II. 141. Può esser soggetto all' esclusione. II. 141. Come deve essere scelto se l'accusato o il testimone è muto. II. 141. Interrogaterio, che deve subire l'incolpato. I.

274. 281. II. 97. Introduzione. Pena per l'introduzione della moneta falsa. IV. 82. Per l'introduzione d'ope-

re contraffatte. IV. 180.

Inumazione. I cadaveri de' giustiziati sono sepolti senz'alcuna esterna pompa. IV. 28. Pene per le trasgressioni alle leggi sull' inumazione. IV. 159.

Istanza. Ved. Appello. Cassazione.

Istrumenti; quando l'incolpato è crovato con istrumenti addosso fa presumere che possa essere autore o complice di un delitto. 1, 166. 178.

No. 42. Pene per aver somministrati degl'istrumenti a bande armate e a carcerati per facilitare la lor fuga. IV. 57.

Istrumenti d'Agricoltura. Pena contro gli aratri, vanghe, zappe, forconi ed altro lasciati ne'

campi. IV. 203.

Jury d'accusa. Inconveniente che ne risultava.

II. 5. Sue funzioni sono attribuite alla Corte
Imperiale. II. 5. 6. Ved. Corte Imperiale. Definizione del Jury. II. 209. E' composto di
dodici giurati. II. 209. 243.

## I

Ladroneccj. Pene contro coloro i quali conoscendo i malfattori, che esercitano delle ruberie e ladroneccj loro danno alloggio o offrono un luogo di ritirata. Ved. Soccorsi.

Lanterne. Ved. Incendio.

Latrocinj commessi rompendo i sigilli. IV. 124. L'omicidio commesso e le percosse date in propria difesa contro gli autori dell'omicidio e del furto eseguiti con violenza non sono riputati ne misfatti ne delitti. IV. 148. Definizione del latrocinio o furto. IV. 167. Pene del latrocinio progressive secondo le circostanze aggravanti. IV. 169. e seg. Ved. Latrocinj de' borsajoli.

Latrocinio con industria. Pena per i latrocinj d'in-

dustria de' borsajoli. IV. 177.

Lavori correzionali. Ved. Prigionia.

Lavori forzati' per un dato tempo. Termine dopo il quale i condannati possono chiedere la loro riabilitazione. Ill. 231. I lavori forzati sono nel numero delle pene afflittive e infamanti. lV. 26. I condannati hanno ad un piede una palla di ferro o sono attaccati a due a due con una catena. lV. 29. Le ragazze e le donne sono impiegate nell'interno di una casa di

forza. IV. 29. Durata di questa pena. IV. 31. Esposizione alla berlina. IV. 32. La durata si conta dal giorno dell' esposizione. IV. 32. I lavori forzati a vita producono la morte civile. IV. 30. Questa pena è accompagnata dal Bollo. IV. 31. E dall'esposizione alla berlina. IV. 32. Diritto civile del quale sono privi i condannati a'lavori forzati. IV. 33. Sono in stato d'interdizione. IV. 33. Come i loro beni sono amministrati. IV. 33. Sono posti quindi sotto la vigilanza dell'alta polizia. IV. 38. Pene più severe nel caso di recidiva. IV. 40. 41. Diminuzione di pena a favore del condannato che ha meno di sedici anni. IV. 44. Lavori pubblici. Pene contro quelli che vi si op-

Leggi. Le sentenze e Decreti di condanna emanati tanto in semplice o correzionale polizia quanto dalle Corti di assises o speciali devono contenere il testo della legge applicata. I. 364. 407. II. 199. III. 195. Il Procuratore generale domanda l'applicazione della legge contro l'accusato dichiarato reo. Ill. 195. In qual caso vi è luogo all'interpetrazione della legge. II. 310. Gli atti giudiciari, sentenze o Decreti contrari alla legge, possono essere annullati dalla Corre di Cassazione sulla denunzia del Procuratore generale presso la suddetta Corte. II. 311. Pena contro i Giudici, Procuratori generali ed altri uffiziali, che avessero impedita o sospesa l'esecuzione della legge. IV. 71. Contro i ministri del culto . che avessero criticata o censurata in un discorso pastorale e pubblico una legge o decreto Imperiale. IV. 108. Leggi e regolamenti parti-

colari sopra materie, che non sono state regolate da' Codici e non ostante sono conser-

vate. IV. 212.

ponessero con le vie di fatto. IV. 193.

Legione d'onore. (membro della) se è condannato a una pena infamante deve essere precedentemente degradato. II. 204. 205. Grandi uffiziali della Legione d'onore, come devono essere inquisiti per misfatti e delitti. III. 68.

Lesa Maestà. Questo delitto è punito come un parricidio e produce la confiscazione de beni. iV. 52. 53. Pena per aver mancato di rivelarlo se si tratta di un misfatto di lesa maestà. IV. 62.

Lettere di cambio. Pena per averle lacerate e distrutte. IV. 193. Pene per soppréssione o apertura di Lettere confidate alla Posta. IV. 102.

Lettere di riabilitazione. Ved. Riabilitazione.

Levatrici o Mammane. Pene per avere rivelati de segreti affidati relativamente alla loro pro-

fessione. IV. 167.

Libertà individuale. Mezzi di assicurarsi contro le detenzioni illegali o arbitrarie. IiI. 219. e seg. Pena per qualunque atto manato da un pubblico funzionario o agente del Governo attentatorio alla libertà individuale. IV. 65. e seg.

Liberta provvisionale con mallevadoria. Quando e come è accordata. I. 73. 287. Vien ricusata ai vagabondi ed a quelli altre volte condannati da tribunali di giustizia. I. 73. 287. Agl' incolpati di un fatto punibile con pena afflittiva o infamante. I. 73. 287. E' accordata dalla camera del Consiglio in qualunque stato sia la causa. I. 287. Estensione e conseguenza delle sommissioni relative alla mallevadoria o cauzione. I. 289. 290. 294. 295. La capacità di sodisfare al pagamento di chi presta la mallevadoria deve essere giustificata e può essere discussa. I. 292. La mallevadoria o sicurta può essere prestata anche in denaro contante. I. 293. L'incolpato può

prestare la mallevadoria o sicurtà a se stesso. I. 295: Forma della mallevadoria. I 205. La mallevadoria o sicurtà è soggetta all' esccuzione personale. I. 205. Come e da chi vi. si deve procedere. I. 295. 296. L'incolpato deve eleggere domicilio per ottenere la sua libertà provvisionale. I. 300. Se lascia che sia arrestato il suo mallevadore, verrà egli arrestato e rinchiuso nella casa d'arresto, e non sarà più ammissibile in avvenire a chiedere la sua libertà provvisionale: I. 301. Ved. Insolvenza, o impotenza di pagare.

Licenza de' magistrati. Ved. Residenza.

Liquori corrosivi. Ved. Fabbriche. Lista de' giurati. Ved. Giurati.

Lotterie. Pena per avere stabilite o tenute delle Lotterie non autorizzate dalla Legge. IV. 183. Ved. Giochi d'azzardo. Confiscazione.

Luoghi chiusi. Pena per la distruzione de' luoghi chiusi. IV. 172. 173. Ved. Rottura. Sca.

Macchina. Ved. Arme .

Macelle. Ved. Devastazione. Macini. Ved. Asse; Tavole.

Macini da grani. Ved. Campi. Incendio.

Madre dell' accusato o di uno degli accusati non può esser sentita come testimone nelle discussioni. II. 129. Ved. Dichiarazione. Padre. Rivelazione

Magazzino. Ved. Bande armate. Botteghe. Incendio . Mina .

Maggioranza di Voti . Ved. Giurati .

Magistrato. Ved. Giudici.

Magistrati onorari. Loro prerogativa. IV. 253. Magistrati di sicurezza. Loro creazione e loro soppressione. IV. 227. Quali erano le loro funzioni e le loro attribuzioni . I. 78. 126.

Magnani o Fabbri. Pena contro quelli che avessero fatte o alterate delle chiavi. lV. 176. Ved. Chiavi.

Maires. Loro funzioni come uffiziali di polizia giudiciaria. I. 65. 77. Nelle comuni, che contano meno di cinque mila anime, le funzioni di Commissario di polizia sono ad essi attribuite ed a' loro aggiunti. I. 80. 81. 88. Ved. Commissarj di Polizia. Possono esercitare la polizia, sebbene non abbiano addosso l'abito di funzione o sia l'uniforme. I. 91. 92. In quali casi l'aggiunto può fare le loro veci. I. 92. 93. Rimettono al pubblico mini-stero le carte ed informazioni relativo agli affari di polizia. I. 103. 189. 190. Sono tenuti ad assistere le guardie de boschi quando fanno qualche perquisizione nelle case, edifizi, botteghe, cortili adjacenti e recinti chiusi. I. 103. 112. 118. 119. Ved. Recinti chiusi, Sono uffiziali di polizia ausiliaria. I. 156. Loro funzioni in tal qualità. I. 153. 190. In quali casi fanno le funzioni del pubblico ministero nel tribunale di polizia. I. 315. 328. In quali casi l'aggiunto fa le loro veci. I. 315. 190. Competenza e giurisdizione dei Maires come Giudici di polizia. I. 366. 367. I Maires de' capi luoghi del cantone non hanno giurisdizione di polizia. I. 366. La loro giurisdizione non è mai esclusiva. I. 368. Quando sono turbati nelle loro funzioni amministrative sono autorizzati a fare arrestare ail perturbatore e formare il processo verbale. Ill. 96. ec. In quali casi sono incaricati della vigilanza e visita delle prigioni, case d'arresto e di giustizia. III. 216. I proprietari o pastori di animali e bestiami sospetti d'infezione o malattie contagiose devono avvertirne i Maires . I. 199. Gli Osti , Albergatori e affitta camere, sono tenuti a far vedere i lo-

ro libri al Maire o all'aggiunto ec. IV. 206. Ved. Uffiziali di polizia giudiciaria. Uffiziali

ausiliarj .

Malfattori. Loro unioni contro le persone e le proprietà sono un misfatto contro la pubblica quiete. IV. 128. Pena contro il direttore o capo o comandante di questa banda e contro quelli che loro somministrano armi, munizioni, alloggio, abitazione e luoghi da adunarsi. IV. 129. Ved. Asilo. Rifugio.

Mancanza di comparsa. Ved. Appello. Sentenza.

· Opposizione . Cassazione .

Mandati. I Giudici incaricati o delegati possono darli fuori. I. 252. 260. 261. II. 71. Loro forme e come devono essere notificati. II. 32. e seg. Sono esecutorj in tutto l'Impero. I. 276. Può aver luogo l' arresto senza mandato nel caso di flagrante delitto. I. 283. Pena per l'inosservanza delle forme prescritte. I. 286. Caso nel quale il Presidente delle Corti di assises può rimettere l'accusato davanti il Giudice d'instruzione in istato di mandato di comparsa di deposito o d'arresto. II. 192. Pena contro i custodi'o carcerieri, che hanno ricevuto un prigioniere senza mandato ec. IV. 63. Contro quelli che senza autorizzazione e fuori del caso di flagrante delitto avessero promosso o firmato un mandato contro i ministri e membri del Senato del Consiglio di Stato o del Corpo Legislativo. IV. 68. Contro gli uffiziali del pubblico ministero · Giudici che malgrado un reclamo legale e senza autorizzazione avessero chiesti e pronunziati de' mandati contro gli agenti del Governo per delitti nelle loro sunzioni. IV. 71. 72. Ved. Forza pubblica. Mandato d' accompagnamento. In quali casi il Pro-

curatore Imperiale può darlo fuori. I. 163. 171. La sola denunzia non serve per moti-

Tom. IV.

varlo. I. 153. 256. L'inco'pato in stato di mandato d'accompagnamento non deve esser chiuso in una casa d'arresto. I. 171. III. 72. 280. Quando il delitto è meritevole di pena afflittiva o infamante è il caso del mandato di accompagnamento. I. 254. 255. Come deve essere eseguito e la sua forma. I. 255. 256. 276. 277. III. 280. In quali casi l'incolpato può differire ad obbedire a questo mandato. I. 277. Se l'incolpato non può esser trovato, al mandato sarà apposto il vidit.

I. 282.

Mandato d'arreste. In qual caso deve essere impiegato in preferenza al mandato di deposito. I. 270. 261. Il primo mandato può essere convertito in mandato d'arresto I. 261. 274. Forme di questo mandato. i. 275. 276 Come deve essere notificato ed eseguito. I. 176. 234. e seg. III. 282. Se non ordina la translazione l'incolpato rimane nella casa d'arresto del luogo dove è stato trovato finchè sia stato deciso dalla Camera del Consiglio. i. 232. Formalità da adempirsi, se l'incolpato non può esser trovato I. 285. Il tribunale correzionale o d'appello può decretare questo mandato quando il fatto è meritevole di una pena affittiva o infamante. I. 406. 427. Forma di quello, che deve esser rilasciato dal Presidente della Corte di Cassazione contro n magistrato soggetto a essere giudicato dalla suddetta Corte. III. 85.

Mandato di comparsa. Cosa è questo mandato. Sua forma. In quali casi è decretato. Come si eseguisce. I. 254. 255. 276. III. 279. Se l'incolpate non comparisce, il mandato è convertito in un mandato di accompagnamento. 1. 255- 260. Dopo l'interrogatorio il Giudice può convertirlo in mandato di deposito, in mandato di arresto, o lasciar l'incolpato in libertà provvisionalmente. I. 254. 259. 260.

261. 274. Ved. Mandato.

Mandato di deposito. In qual caso deve essere impiegato. 1. 260. Forma di questo mandato. 11. 277. III. 282. Come deve essere notificato ed eseguito. I. 276. 277. In quali casi il Procuratore generale può decretarlo. II. 275. 278. 279. Il tribunale correzionale e il tribunale d'appello possono decretarlo nei casi degli articoli 193. 214. del Codice d'Instruzione. I. 406. 427. 428.

Maneggiati. Ved. Intelligenza.

Manifature. Pena per la trasgressione de regolamenti relativi alle manifatture commercio

ed altri. IV. 185. e seg.

Mano forte. I Maires e gli aggiunti non possono negarla alle guardie campestri e forestiere. I. 104. Qualunque persona, che ne è richiesta è obbligata a prestare mano forte per l'esecuzione di un ordinanza relativa alla libertà individuale. II. 225.

Marito. Può presentare una querela a nome di sua moglie. I. 208. Quello dell'accusata anche dopo il divorzio non può esser sentito come testimone nelle discussioni. II. 130.

Marittimi (tribunali) loro competenza. 1. 271.

Martelli dello Stato. Pena per la contraffazione
o falsificazione de' martelli dello Stato che

servono per le cifre estere. 1V. 85.

Materiali. Pena contro coloro, che imbarazzano le pubbliche strade lasciandovi de' materiali trascurando di mettervi il lume la notte. IV. 203.

Materie d' ero e d'argento. Pena per avere ingannato il compratore sul titolo di queste ma-

terie. IV. 138.

Matrice . Ved. Tavola . Asse .

Matrimonio. Pena contro l'uffiziale dello Stato, che ha ricevuto l'atto di matrimonio di una

donna, che è stata già maritata innanzi i termini prescritti. IV. 104. Pena contro quelli che contraggono un secondo matrimonio innanzi lo scioglimento del primo. IV. 152. E contro il pubblico uffiziale, che vi presta in tal caso scientemente il suo ministero. IV. 152. Quando l'incolpato nega l'esistenza o s'inscrive in falso contro il primo atto di matrimonio, questa difesa da luogo alla questione pregiudiciale. I. 45. 46.

Medicamenti . Ved. Aborto .

Medici. Ved. Attestati o certificati di malattia e sepreto.

Memoria. In qual caso deve esser creato un curatore alla memoria di un individuo morto dopo la sua condanna. II. 326.

Memorie, che le parti possono trasmettere al Procuratore generale, sono messe sul tavolino

della sezione criminale. II. 9. e seg.

Mendicità. Pena per i delitti commessi da mendicanti o vagabondi. IV. 129. 130. 131. 132.

Mercanzie. Pena contro quelli, che con fatti calunniosi e falsi sparsi nel pubblico, unione coalizione tra i principali proprietari di una mercanzia o derrata, operano l'aumento o l'abbassamento dei prezzi. IV. 187. Contro coloro che ingannano i compratori sulla natura delle mercanzie. IV. 188. Ved. Fabbriche. Marche particolari.

Mercuriali o tariffa delle derrate. Loro ristabili-

mento:

Mescolanza. Per la mescolanza delle sostanze estranee nei liquidi o merci affidate ai vetturali o barcaruoli. IV. 173. Ved. Bevande falsificate.

Militari. Ved. Corte speciale.

Militari (Delitti) come si procede contro di essi. I. 258. Quali sono i delitti compresi in questa eccettuazione. I. 268. 269. 270.

Mina impiegata per distruggere delle proprietà appartenenti allo stato, è punita con pena di

morte e confiscazione. IV. 57. 192.

Minaccie. Pena per minaccie fatte in scritto e di attentato contro le persone. IV. 140. 141. Se le persone sono detenute illegalmente. IV. 154. Pena per minaccie d'incendio. IV. 192. Ved. Aggiudicazione. Culti. Diritti civici. Oltraggi. Violenza.

Ministero pubblico. Chi sono quelli che ne adempiono le funzioni. I. 6. IV. 216. 217. 228. 229. 247. e seg. E' incaricato esclusivamente dell' esercizio della pubblica azione. I. 5. 6. E può agire indifferentemente per mezzo di requisizioni o semplici conclusioni. I. 5. 6. 7. 8. Distinzione da farsi su tal proposito tra gli affari criminali e gli affari di polizia semplice o correzionale ibid. Caso nel quale non può agire senza denunzia o provocazione. I. 6. 7. 8. 9. Sua azione esercitata non può essere impedita da una transazione o rinunzia della parte civile. I. o. Può querelare una o più persone. I. 210. Da chi viene esercitato il pubblico ministero in semplice polizia. I. 315. Deve esser sentito sotto pena di nullità. I. 372. 402. 403. Riassume l'affare e dà le sue conclusioni. 1. 344. Procede per l'esecuzione delle sentenze. I. 366. Non può mai esser condannato nelle spese. I. 364. L'istessa cosa nella polizia semplice, e polizia correzionale. I. 364. Può appellare dalle sentenze correzionali. I. 413. E ricorrere alla Cassazione contro le sentenze in ultima istanza. I. 420. ec. Da chi è esercitato nelle Corti di assises o speciali del luogo in cui risiede la Corte Imperiale . II. 57. 61. III. 179. IV. 247. E in quelle degli altri Dipartimenti . II. 62. III. 182. 183. Quando può ricorrere alla Cassazione in materia criminale . Ved. Cassazione. L'ammissione o la negativa di pronuuziare in sequela

366 delle sue requisizioni è un motivo di nullità. II. 268. 276. Come questo ministero vien esercitato nei tribunali di prima istanza. IV. 228. În materia civile agisce ex officio nei casi specificati dalla legge. IV. 228. 229. Invigila all' esecuzione delle leggi, sentenze e decreti e procede ex officio per questa esecuz one nelle disposizioni interessanti l'ordine pubblico. IV. 229. e seg, Disciplina degli uffiz a'i del pubblico ministero. IV. 232. Procedura ed instruzione contro gli uffiziali incaricati del predetto ministero a motivo dei misfatti e delitti da essi commessi. III. 67. e seg. Pena nella quale incorrono quelli che hanno richieste o date delle conclusioni per decisione di un affare formalmente rivendicato dall'autorità amministrativa. IV. 92. O che malgrado un reclamo legale avessero domandate senza autorizzazione delle ordinanze o mandati contro gli agenti o incaricati del Governo, IV. 72. Ved. Accusa. Contrasto di giurisdizione tra i Giudici. Degradazione civica. Leggi.

Ministri. Ved. Testimonj. Pena contro quelli, che avendo fatti degli atti arbitrari ricusano o trascurano di rimediarvi. IV. 65. Se pretendono che la firma di un ordine dato sia loro stata sospesa devono denunziarne l'autore. IV. 66. Pena contro gli autori di firme false e contro quelli che ne avessero fatto uso. IV. 67. Ved. Prevaricazione. Mandato.

Ministri de Culti. Pena per aver proceduto alle cerimonie religiose del matrimonio, senza prima essersi fatto consegnare la giustificazione dell'atto dello stato civile. IV. 108. Per aver pronunziato in una pubblica adunanza un discorso contenente la critica o censura del Governo, di una legge o Decreto Imperiale, o di qualunque altro atto di pubblica autorità. IV. 108. Per aver tenuta una segreta corri-

spondenza con le Corti, o estere Potenze in materia di Religione. IV. 110. Per stupro. IV. 140. Ved. Culto.

Ministro della Giustizia. Ved. Gran-Giudice.

Ministro di Polizia. Registro che deve far tenere degl' individui condannati a una prigionia correzionale o ad una maggior pena. Ill. 201.

Minore emancipato. Può presentare la querela e costituirsi parte civile. I. 208. Pena per il rapimento di un minore. IV. 157. 158. Ved.

Ratto . Passioni . Abuso .

Minute. Delle sentenze di semplice polizia sono sottoscritte dal Presidente. I. 366. Le minute delle sentenze correzionali sono soscritte da' Giudici, che hanno tenuta l'udienza. I. 408. Pena contro i cancellieri, che danno fuori delle copie prima di aver facca firmare la minuta. I. 408. I Procuratori Imperiali sono tenuti a farsi presentare le minute ogni mese e verificare le contravvenzioni. I. 408. Le minute delle sentenze delle Corti di assises e delle Corti speciali sono firmate dai Giudici che le hanno pronunziate dentro ventiquattr' ore dalla loro promulgazione. II. 199. 200. III. 103. Dove devono essere depositate le minute di queste sentenze. Il. 208. III. 198. Come si procede quando le minute delle sentenze non eseguite sono state lacerate o perdute. III. 115. Ved. Distruzione.

Misfatti. Commessi fuori del territorio di Francia da un francese. 1. 349. 60. Da un forestiere. I. 3.57. Come e qual Proguratore Imperiale in tal caso deve procedere contro quest ultimo. I. 49. 50. 56. Definizione del misfatto. In che cosa diversifica dai delitti e contravvenzioni. I. 13. IV. 24. Misfatti e delitti successivi, come vi si procede contro. I. 53. 54. e seg. Yed. Complici, Intenzioni. Misfatto commesso da un Giudice di pace, da un membro

blico Ministero presso i suddetti tribunali fuori delle loro funzioni, come vi si procede contro. III. 63. 64. 68. 69. Se si tratta al contrario di un misfatto commesso da' funzionari medesimi o da un Giudice al tribunale di commercio o da un Uffiziale di Polizia giudiciaria nell' esercizio delle loro funzioni, meriti di esser punito come prevaricazione ed eziandio con pene più gravi. Ill. 62. 63. 64. 76. 77. L'accusa ammessa contro i grandi Uffiziali della Legione d'onore, i Generali comandanti una divisione o un Dipartimento, gli Arcivescovi, Vescovi, Presidenti di Concistoro, membri della Corte di Cassazione, della Corte de' Conti, di una Corte Imperiale o da un Prefetto, è presentata alla Corte di assises del luogo in cui risiede la Corte Imperiale. III. 62. IV. 219. Relativamente a' membri delle Corti Imperiali o uffiziali che esercitano presso di esse il pubblico ministero, se si tratta di un misfatto commesso fuori delle loro funzioni, sarà inoltre proceduto a norma di quanto si dice a pag. III. 63. 64. 71. a 75. Se il misfatto è commesso nell'esercizio delle funzioni e meriti la pena della prevaricazione ed altre più gravi da un intero tribunale di commercio. correzionale o di prima istanza o da uno o diversi membri Imperiali, Procuratori generali e loro sostituti presso le suddette Corti. III. 64. 78. e seg. Misfatti di competenza della Corte speciale. III. 172. Misfatti commessi in tempo d'udienza, come devono esser giudicati. III. 93. e seg. Le disposizioni del Codice penale non sono applicabili ai delitti militari . IV. 25. Misfatti e delitti contro la cosa pubblica. IV. 48. e seg. Contro le persone. IV. 134. e seg. Contro le proprietà. IV.

369 167. e seg. Ved. Tentativo. Demenza. Complici. Scusa. Recidiva, Rivelazione.

Misure, Ved. Pesi.

Molini. Pena contro i proprietari o affittuari, che con l'elevazione dei canali che conduceno l'acqua avessero inondate o danneggiate le oubbliche strade o l'altrui proprietà. iV. 198.

Moneta falsa. Ved. Moneta.

Moneta Nazionale contraffatta in esteri paesi da un francese. I. 49. O da un forestiere. I. 57. Il misfatto di moneta falsa è di competenza della Corte speciale ordinaria. IV. 172. Pena applicabile a questo delitto. IV. 82 a 85. Pena per chi non vuol ricevere le monete nazionali, che hanno corso IV. 208. Ved. Contraffazione. Montoni, o greggie di pecore e capre. V Veneficio. Montoni, e greggie di pecore e capre. V Veneficio. Montoni. Pena per la loro degridazione. IV. 124. Morte. (pena di) è affi ttiva e infamante. IV. 26. Il condannato a morte è sottoposto al tegno della testa. IV. 28. Casi ne quali questa pena deve aver luogo. IV. 28. Se il reo ha meno di sedici anni è permutata. IV. 44.

Morte civile. Quando deve aver 'uogo. IV. 30. Quando la condanna contenente la morte civile è pronunziata contro un contumace che si costituisce dopo cinque anni la morte civile conserva i suoi effetti pel tempo passato.

111. 54.

Morte dell'incolpato. Ved. Incolpato.

Morte violenta. Come deve essere verificata. I. 168. Motivi di non ammettere. La Corte non può decidere sui danni ed interessi se non dopo che le parti hanno addotti i loro motivi di non ammetterli e la loro difesa. 178 e seg. L'esecuzione volontaria dei Decretti o sentenze preparatorie e d'instruzione non forma l'oggetto o motivo di non ammettere a fronte dei ricorso alla Cassazione. II. 292.

Motori o promotori. Pena per i metori delle vie di fatto che hanno per iscopo di opporsi a' lavori organizzati del Governo. IV. 193.

Munito di Carta di Precura. Il ricorso alla Cassazione può esser dichiarato da una persona munita di potere speciale. II. 293 La persona citata al tribunale di Polizia può comparirvi per mezzo di un'altra munita di potere speciale. I. 343.

Munizioni somministrate o procurate ai soldati arruolati senza autorizzazione di legittimo potere ed alle bande armate come punite. IV.

55. a 59. Ved. Malfattori . Soccorso .

Mutitazione. Ved. Monumenti.

## N

Nascita. Ved. Parto. Naufragio. Ved. Soccorso.

Naviglio. Ved. Incendio. Mina. Negativa di ammissione di causa. Ved. Cassazione.

Negligenza. Ved. Uffiziali di Polizia giudiciaria.
Pena a cui da luogo la fuga de carcerati contro quelli a negligenza de quali può essere imputata. IV. 118. e seg. La pena cessa quando i fuggitivi sono ripresi dentro quattro mesi. IV. 122. Ved. Ferite. Omicidio. Pulimento. Sivilli.

Nomi. Pene di quello che ha preso in un passaporto un nome supposto. IV. 90. I nomi e qualità di quello che chiede un passaporto devono essere verificati da due cittadini ben conosciuti. IV. 90. Pena contro l'uffiziale pubblico, che rilasciato avesse scientemente un passaporto con un nome falso. IV. Pena contro quello che eseguito avesse un arresto illegale sotto un falso nome. IV. 154.

Non bis in idem. Qualunque persona rimessa in libertà non può essere accusata pel medesimo fatto. Il. 165. 166. 167. 189. Neppure

37I

quando il fatto avesse generati due delitti connessi. II. 189. 190. 191. Ma se è stata solò rimessa in libertà dalla sezione criminale può essere inquisita a motivo di nuove circostanze aggravanti. Ved. Nuove circostanze aggravanti.

Notari. Pene contro i Notari che per negligenza avessero lasciato involare distruggere o levare degli atti di cui erano depositari. IV. 123.

Note, che devono esser tenute per comprovare i cangiamenti, addizioni e variazioni nelle deposizioni dei testimonj. II. 305. Duranto l'esame i giurati, il Procuratore generale ed i Giudici possono prendere delle note purchè la discussione non sia punto interrotta. II. 137.

Notificazione. Caso nel quale la parte civile non può opporre la mancanza di notificazione dell'

atto. I. 276.

Notificazioni. Da chi devono essere notificati i mandati. 1. 276. Notificazioni delle Liste de' giurati. I. 239. 244. III. 299. Notificazioni de' ricorsi alla cassazione. 11. 294.

Notizia. Il Procuratore Imperiale deve inviare al Procuratore generale la notizia degli affari criminali, correzionali e di Polizia ogni otto giorni. Il. 31. Deposito generale delle notizie delle sentenze e condanne. Ill. 201.

Notte. Pene per i furti commessi di notte. IV.

169. e seg.

Nozze. Ved. Matrimonio .

Nuove circostanze aggravanti autorizzano a ritenere l'incolpato anche dopo una sentenza che
non vi è luogo. II. 246. Ciò che si dee intendere per zuove circostanze aggravanti. II.
49. Procedura che deve farsi in tal caso. II.
50. Qualunque uffiziale di polizia giudiciaria
qualunque Giudice d'instruzione è competente, per riunirle e trasmetterle ma non per dar

Nuovo m'sfatto imputato all'accusato durante la discussione, se può dar motivo a nuove procedure e sospendere l'esecuzione della sentenza. II. 206.

Nullità. Ved. Cassazione.

Nullità. Le pene incorse dagli uffiziali dello stato civile per contravvenzioni sono applicate anche quando la nullità degli atti è doman-

data o che trovasi coperta. IV. 105.

Nullità di un processo verbale non rende nulla l'instruzione e non impedisce le procedure. I. 103. 113. I termini per le citazioni alla semplice polizia e correzionale sono necessari sotto pena di nullità. I. 235. 396. La pubblicità dell'instruzione davanti i tribunali di polizia semplice e correzionale e davanti le corti Imperiali è pure necessaria sotto pena di nullità. I. 344. 371. 378. 402. 427. II. 112. Ill. 110. IV. 217. La prova per mezzo di testimoni non può essere ammessa pro o contra i processi verbali, che fanno fede fino all' inscrizione in falsità sotto pena di nullità. I. 347. Il giuramento de' testimoni è ordinato sotto pena di nullità. I. 352. Il. 105. Salve l'eccezioni contenute nella legge. I. 232. 233. 243. II. 77. IV. 33. Le sentenze de' tribunali di polizia semplice e correzionale devono esser motivate e contenere i termini della legge sotto pena di nullità. I. 364. 371. 378. 427. Altra pullità in materia correzionale. II. 285. 286. 287. Ved. Cassazione. Nullità dell'accusa e della remissione se non vi si fa menzione della requisizione del pubblico ministero e del nome di ciaschéduno de' Giudici. II. 36. 106 Il Procuratore generale e gli accusati si considera, che vi abbiano rinunziato se hanno richiesto ed acconsentito all' immissione in giudizio sebbe374
tita deve essere emanata alla presenza dell'individuo di bel nuovo arrestato sotto pena di
nullità. III. 110. La Corte di Cassazione pronunzia con l'istessa decisione sulla competenza e le nullità della sentenza della Corte Imperiale. III. 185.

## O

Obbligazione . Ved. Estorsione .

Occultamento delle cose derubate. Gli autori sono puniti come complici di latrocinio. IV. 42. Di spie o soldati nemici. IV. 52. D'individui rei di delitti meritevoli di pene affi ttive. IV. 122. Del cadavere di una persona uccisa. IV. 160.

Offerte. Ved. Corruzione.

Oggetto Ved. Cose inservienti alla convinzione.
Oltraggj. Cattivi trattamenti, e violenze usate verso gl'incolpati, sono cose proibite. I. 186.
Pena per gli oltraggj, parole, gesti e minacche verso i magistrati o uffiziali ministeriali o agenti della pubblica forza. IV. 115 e seg.
Omicidio. L'Omicidio commesso volentariamen-

Omicidio. L' Omicidio commesso volontariamente è qualificato meurtre. IV. 136. Pene contro l'omicidio. IV. 140. Circostanze che lo rendono scusabile. IV. 146. Se l'esposizione o l'abbandono d'un fanciul o l'ha cagionato la morte è punito come omicidio. IV. 157.

Omicidio. L'erede della persona uccisa può presentare la querela e costitursi parte civile. I. 207. E' l'istessa cosa del padre, della madre, della vedova, de'figli, quando ancora non fossero eredi della persona uccisa. I. 208.

209. La legge lo qualifica omicidio quando è commesso volontariamente. Ved. Omicidio. IV. 137. Pena dell'omicidio commesso involontariamente per poca cautela, imprudenza, inattenzione, negligenza e i inosservanza de' regolamenti. IV. 145. Non vi è nè misfatto

375

ne delitto, se l'omicidio, le ferite e le percosse fossero ordinate dalla legge e comandate dalla legittima autorità, o se avessero avuto luogo respingendo una scalata o difendendosi contro i ladri. IV. 143. 149. Pena per la distruzione di un edifizio ec. accompagnata dall'omicidio. IV. 191. 192.

Operaj, Manifattori. Le unioni degli operaj o lavoranti a giornata nelle fabbriche e pubblici opificj e manifatture sono punite come un adunanza di ribelli. IV. 114. Furto commesso da un manifattore, compagno o apprendista nella casa, bottega o magazzino del suo maestro. IV. 173 Ved. Coalizione. Fabbrica. Opere. Ved. Contraffazione. Scritto. Teatro.

Opinione de Giudici. Deliberano sotto voce, e possono concentrarsi nella Camera del Consi-

glio . II. 100. Opposizione. Disposizioni relative all'opposizione verso le sentenze per mancanza di comparsa ne' tribunali di polizia semplice e correzionale e sull'appello. I. 339. 340. 371. 396. 397. 398. 425. La via dell'appello nè quella della Cassazione non possono essere impedite, finchè è aperta quella dell'opposizione. I. 341. Motivi per i quali si può fare opposizione, che sia sentito un testimone prodotto nelle discussioni. Il. 121. 129. La via dell' opposizione al testimone condannato per mancanza di comparsa ed altre cagioni. 1. 145. Il. 177. Opposizione alla decisione della Corte di Cassazione relativa alla competenza de' Giudici, e procedura, che deve aver luogo in seguito. III. 127. e seg. Caso nel quale le sentenze emanate sui contrasti di giurisdizione non possono essere attaccate mediante l'opposizione. III. 130. Regole e termini per l'opposizione a una sentenza di remissione per un legittimo sospetto. III. 142. 143.

376 Ordinanza d' accedit. Non è di assoluta necessi-

tà. I. 95.

Ordine. Pene incorse per un arresto illegale in virth di un ordine falso. IV. 154. Per furto commesso allegando un ordine falso di un' autorità. IV. 170.

Ordine o metodo col quale la parte civile, il Procuratore generale. l'accusato ed il suo consulente o difensore sono sentiti nelle discus-

sioni. II. 143.

Ordinanza di arresto personale. Quando deve essere decretata dalla Camera del Consiglio. I. 305. Forma di una tal' ordinanza. I. 305. II. 35. III. 287. 290. Se il misfatto è stato mal qualificato, la Corte Imperiale i' annulla e ne decreta un' altra qualificazione. II. 33. Se questa Corte ammette l'accusa e annuita l'ordinanza della libertà pronunziata dalla Camera del Consiglio di prima istanza, decreta l' ordinanza dell'arresto personale che è inserita nel Decreto di accusa. II. 33. III. 294. Pena contro i Giudici, che senza autorizzazione e malgrado il reclamo legale avessero emanata un' ordinanza contro gli agenti o impiegati per delitti commessi nelle loro funzioni. IV. 71.

Ordinanza di remissione in libertà emanata in sequela di una dichiarazione illegale del Jury non è suscettibile di essere annullata se non per interesse della legge. II. 167. 280. E' diversa dalla sentenza di assoluzione. Il. 196. Non può la parce civile reclamare contro di

essa. II. 282.

Oro. Ved Materia d'oro e d'argento.

Oscenità. Ved. Venditore. Stampa. Costumi. Osti. Albergatori. Sono civilmente responsabili nel caso di misfatto o delitto commesso da un individuo da essi alloggiato senza prender nota del suo nome, sua professione, suo domicilio. IV. 46. Pena per aver scritto sul lo-

377 ro libro un nome supposto con piena cognizione di causa. IV. 90. Pel furto di cose ad essi affidace. IV. 173. Per trascuratezza di metter fuori il lume della porta dell' albergo. IV. 203. Per la negligenza di tenere in giorno il registro o libro de' forestieri, e la negativa di farlo vedere. W. 206.

Ostilità. Ved. Arme. Intelligenza. Ostacoli. Pene per gli ostacoli alla libertà degl' incanti.

P

Pace pubblica. Misfatti e delitti contro la pace e tranquillità pubblica. IV. 73. e seg.

Padre. Ved. Parte civile. Testimonj. Pene contro i figli che percuotono o feriscono il padre o la madre legittimi, naturali adottivi. IV. 142. Ved. Dichiarazione. Costumi. Rivelazione.

Paesi riuniti alla Francia. In quali casi le sentenze emanate in Francia innanzi la riuniona possono esservi eseguite. I. 58. 59.

Palla di ferro. Si attacca al piede dell' individua

condamnato ai lavori forzati. IV. 29.

Parco. Genere di recinto chiuso, che costituisce il parco. IV. 175. Parco mobile destinato

a contenere del bestiame. IV. 175.

Parente. I testimonj sono interrogati sulla loro parentela o affinità con le parti. Ved. Testimonj. I parenti possono esser chiamati per dare degli schiarimenti nel caso di flagrante delitto . I. 158. Ved. Consiglio di Famiglia .

Parentela. Ved. Rivelazione.

Parere favore all'accusato prevale nel caso di divisione di opinioni. II. 117. III. 191.

Parola. Il Giudice, il Procuratore generale ed i giurati, non possono far questioni se non dopo aver ottenuta la parola dal Presidente. II. 127. Ved. Oltraggj.

378

Parricidio. Pena del Parricidio. IV. 28. 140. Questo delitto non è mai scusabile. IV. 146. Parte civile. Può ricorrere direttamente ai tribunali di polizia semplice e correzionale. I. 11. 12. 218. 393. 394. Qualunque persona, che si pretende lesa può costituirsi parte civile. I. 71. 204. 205. Finche non sono terminate le discussioni. I. 226. Bisogna avere perciò un interesse diretto ad un diritto formato, I. 206. L'erede della persona ticcisa. suo padre, sua madre, la sua vedova, ed i suoi figli anche quando non sono eredi hanno una tal facoltà. I. 207. Il padre può rendersi parce civile pel figlio, il marito per la moglie, il padrone pel servitore o pel suo lavorante in certi casi. I. 207. 208. Il minore emancipato può rendersi parte civile senza autorizzazione. I. 208. Ma non la donna maritata. I. 200. 210. Non evvi bisogno d'intervenzione per cio. I. 212. Forme da adempirsi per costituirsi parte civile. I. 213. 214. 218. 226. Si può anche quando la parce pubblica ha presa l'iniziativa. I. 214. 215. Quel. lo che esercita la sua azione davanti i tribunali civili, può in appresso rendersi parte civile nell' istanza criminale. I. 4. 216. La domanda per la libertà provvisionale deve essergli notificata. I. 202. Può discutere se chi presta la mallevadoria è solvente o no. I. 292. Gli effetti mobili o stabili inservienti alla cauzione o mallevadoria, sono obbligati per privilegio al pagamento delle indennizzazioni civili . I. 295. 296. 297. La parte civile può reclamare contro la decisione della Camera del Consiglio dentro ventiquattr'ore. 1. 75. 305. Può rinunziare dentro le istesse ventiquattr'ore: effetto di tal rinunzia. I. 218. 219. 224. Può costituirsi di bel nuovo parte civile. I. 225. Se vi è d'uopo di costituirsi parte civile, per la restituzione degli effetti derubati. 1. 225.

226. Come ed in qual caso la parte civile è tenuta alle spese. 1. 221. 222. 223. 224. Non può rinunziare dopo la sentenza. 1. 226. E' tenuta ad eleggere domicilio, se non risiede nel circondario . I. 226. 395. Precede per l'esecuzione delle sentenze di polizia semplice e correzionale in quanto le sono concernenti. I. 366. 408. E può formare opposizione alla sentenza di polizia emanata per mancanza di comparsa contro di essa. I. 141. 142. Può appellare dalle sentenze correzionali in quanto a' suoi interessi civili. I. 418. Può ricorrere dalle dette sentenze alla cassazione. I. 429. II. 261. 285. 286. 287. 288. Come è sentita nell'udienza di semplice e correzionale Polizia o in appello. I. 344, 372, 403, 426. Può presentare delle memorie alla sezione dell'accusa ma non vi comparisce. II. 9. 12. Può entrare in contradittorio e replicare alle discussioni. II. 141. E' ammessa a produrre dei testimoni purche ne faccia precedentemente notificare la nota all' accusato. Il. 121. III. 188. Deve formare la sua domanda innanzi alla sentenza perche più tardi non è ammissibile. II. 187. 195. Se resta soccombente è condangata nelle spese verso lo Stato e verso l'altra parte. II. 109. Non può ricorrere contro una sentenza delle Corti di assises se non per i suoi interessi particolari. II. 201. Ma non contro un ordinanza di remissione in libertà. II. 284. Ved. Cassazione. Se trasmette direttamente la sua istanza e le sue carte alla Corte di Cassazione, deve servirsi del ministero di un avvocato presso questa Corte. II. 302. Se riman soccombente è soggetta all' ammenda verso lo stato e all' indennizzazione verso la parte assoluta, come pure alle spese. II. 306. 307. Le carte imputate di falsità come ancora quelle da con380 frontarsi devono esser da essa firmate, o dal suo patrocinatore. III. 27. 29.

Parte Pubblica. Ved. Pubblico Ministero.

Parti. Quelli che vi hanno assistito sono tenuti a dichiarare la nascita del feto. IV. 155.

Passaggio. Pena pel passaggio senza alcun diritto sopra un terreno coltivato a solchi di grano e pieno di frutti vicini alla maturità. IV. 208.

Passapertutto. Ved. Chiavi.

Passaporto. Pena per aver fabbricato un passaporto falso; falsificato un vero; fatt'uso di
un passaporto falso o falsificato; aver preso
in un passaporto un nome supposto, ed averlo accordato a un incognito senza fare attestare i suoi nome cognome e qualità da due
cittadini noti. IV. 90. La pena è portata al
maximum per i vagabondi e mendicanti. IV. 133.

Passioni. Pena contro quelli che abusano delle

passioni. Pena contro quelli che abusano delle passioni di un giovane in minore età per far-gli sottoscrivere delle obbligazioni, ricevute ec. prestati denari o effetti. IV. 181.

Patibolo. Ved. Parricidio.

Patrocinatori. (avoués) In quali affari correzionali l'incolpato può farsi rappresentare da un patrocinatore. I. 396. I consulenti devono esser presi tra gli avvocati o patrocinatori della Corte Imperiale o della sua giurisdizione. II. 99. Verun patrocinatore può presentarsi per difendere il reo contumace. III. 47. Quello della parte condannata può dichiarare il ricorso fatto alla Cassazione. II. 293. Quelli che possono esercitare davanti le Corti Imperiali di assises e speciali. IV. 264. Pene per aver lasciati divagare i pazzi ed i furiosi ed aver con ciò data cagione alla morte o ferite di animali o bestiami. IV. 207. 209. 216. Ved. Demenza. Insensati. Furiosi.

Pegni . Ved. Presti pubblici .

Pegno. Ved. Presto o casa dove si presta. Pene. Non si accumulano, e solo la maggior pena è pronunziata, qualora l'accusato è reo di diversi misfatti e delitti . II. 117, 196. Termine ne' quali restano prescritte. Ved. Prescrizione. La sentenza, che pronunziasse un' altra pena fuori di quella stabilita dalla Legge deve essere cassata. Ved. Cassazione. Non si può infliggere se non quella, che era anteriormente pronunziata dalla Legge. IV. 25. Pene considerate in generale e loro effetto. IV. 26. e seg. In materia criminale. IV. 18. e seg, In materia correzionale. IV. 35. e seg. Per la recidiva. IV. 40. e seg. Pene contro i complici sono in generale l'istessa che contro gli autori. IV. 42. In quali casi possono essere mis tigate. IV. 43. 44. Diminuzione in favore degli individni sotto i sedici anni. IV. 44. e seg. Ma ximum contro i funzionarj o pubblici uffizial! complici dei delitti, e che devono reprimere. IV 106. In che consistono le pene di polizia. IV. 202.

Pena contro quelli, che avranno tagliati grani o foraggi apppartenenti agli altri. IV. 146.

Ved. Passaggio.

Pene incorse dai complici. IV. 41. 44. Circostanzo che stabiliscono la complicità. IV. 42. Complici d'adulterio prove ammissibili contro di loro. IV. 151. Pena contro i complici di fallimento doloso. IV. 178.

Percettori. Pena contro quelli, che hanno deviati o sottratti de' pubblici o privati denari. IV.

95. Ved. Concussione. Ribellione.

Percosse. Pena per quelle ammenate coatro un magistrato oppure un uffiziale ministeriale nell'esercizio delle respettive funzioni. IV. 117. Ved. Ferite.

Perdita di ragioni. Ved. Ammenda.

Periti. Nessuno può esser giurato nell'affare in cui fu perito sotto pena di gullità. II. 233.

Ved. Giurati. Il Procuratore generale può farsi accompagnare da pertti per verificare il de-

litto. Ved. Incapacità.

Perquisizioni. Come devono esser fatte in caso di flagrante delitto. I. 134 e seg. Non hanno bisogno di essere precedute dall' ordinanza dell'accedit. I or. 90. L'accusato se è in forze deve esservi presente. 1. 96. La mancanza della presenza del Maire o del Commissario di Polizia non è una nullità ma un moti. vo per ricusare di soffrirla. I. 119. Quando è come possono aver luogo in una casa. 1. 160. 164. 181. 182. Come deve procedere il giudi. ce d'instruzione. I. 254. Come devono esser fatte fuori del circondario del Giudice. I. 254. Se vi si trovano delle carte e recapiti inservienti alla convinzione si sequestrano e si mettono sotto gli occhi dell'accusato. I. 96. 150. 162. 254. II. 187.

Perturbatore dell'udienza o instruzioni giudiciarie.

Ved. Udienza.

Pesca. In quali casi l'abuso della pesca può dat

luogo alla pubblica azione. I. 10. 11.

Pesi. Pene per l'uso di pesi falsi e misure false affine d'ingannare sulla quantità delle cose vendibili. IV. 189. Se le parti si sono servite di altri pesi e di altre misure fuori di quelle stabilite dalla Legge il compratore è privo di qualunque azione contro il venditore. IV. 189. Pena contro quelli che hanno de' pesi falsi e false misure ne'loro magazzini, botteghe ec. e contro quelli che fanno uso di pesi e misure diverse da quelle stabilite dalle leggi veglianti. IV. 210.

Piani. Pene contro quelli che hanno consegnati ai nemici i piani delle fortificazioni, arse-

nali ec. IV. 51.

Piazza pubblica. Gi'individui condannati alla berlina subiranno la loro pena su di una pubblica piazza. IV. 32. Quella in cui dec farsi l'esecuzione è indicata nelle sentenze di condanna.

IV. 32.

Piazze di guerra. Pene per l'intelligenza e maneggi tendenti a consegnare a' nemici, le città,

forcezze, piazze, porti ec. IV. 50.

Pietre. Pene per avere scagliate delle pietre, sassi ed altri corpi duri, che abbiano cagionata la morte o la ferita di qualche animale. IV. 22.

Pilastri. Ved. Confini.

Pitture . Ved. Contraffazione . Stampe in rame .

Poligamia. Ved. Matrimonio.

Polizia giudiciaria. Suo oggetto. I. 61. 76. In che differisce dalla polizia amministrativa . I. 62. 63. 76. 77. Suoi agenti ed uffiziali loro respettivi doveri. I. 62. 63. 77. Viene esercitata sotto l'autorità delle Corti Imperiali. I. 77. A chi era attribuita innanzi il nuovo Codice; a chi è stata attribuita dopo; motivi della moltiplicità degli uffiziali, e se questi possono fare atti di polizia fuori del loro circondario. I. 77. 78. 79.

Polizia delle udienze. Contro i perturbatori. III. 504. Polizia esercitata nel caso medesimo dal-

le autorità amministrative. III. 96.

Porci. Ved. Veneficio.

Porti. Ved. Bande armate. Comando. Piazze di guerra. Paesi.

Ponti . Ved. Dighe . Argini .

Posta delle Lettere. Ved. Lettere.

Posta di guerra . Ved. Bande armate. Comando.

Piazza di guerra.

Potere o Autorità discrezionaria. Ved. Presidente d'assises .

Precauzione. Pene per i danni cagionati dall'uso delle armi senza precauzione. IV. 210.

Prefetti sono autorizzati a fare diversi atti di polizia giudiciaria. I. 66. 67. 79. III. 96. In qua984

li casi possono ricercare gli uffiziali di polizia giudiciaria. I. 79. Non hanno diritto d' invigilare sopra di loro nè criticarli o redarguirli. I. 80 Essi non sono uffiziali di polizia giudiciaria nè in conseguenza soggetti alla vigilanza di Procuratore generale. i. 29, 80. II. 87. Non possono essere giurati. II. 234. Formano la lista de giurati quando ne sono richiesti. Ved. Giurati. Come si procede contro di loro tanto nel criminale quanto nel correzionale. II. 63. 64. 65. 68. IV. 219. Quando vengono discurbati nelle loro funzioni sono autorizzati a esercitare le funzioni di polizia giudiciaria contro i disturbatori. III. 96. Sono tenuti a visitare i palazzi di giustizia e le prigioni ed esercitarvi la loro vigilanza, e nominano i carcerieri ed i custodi di dette carceri. III. 214. e seg. Ved. Decreti generali. Corpo legislativo. Regolamenti di pubblica amministrazione.

Prefetto di polizia. Ved. Prefetti.

Preghiere o Orazioni contenenti un eccitamento ai misfatti o delitti sono puniti. IV. 136.

Pregiudiciali. (Questioni) devono essere giudicate prima della pubblica azione. I. 25. a 32. 42. 43. Le questioni di proprietà, di servitù di legittimi possessi di reclami di Scato, e dell' esistenza di un deposito, preteso violato sono questioni pregiudiciali. 1. 26. a 30. 321. 322. Queste questioni devono aver luogo in materia di falsità, di simulazione di biglietti, di truffa o scroecheria praticata per sorprendere delle obbligazioni o ricevute di saldo, di soppressioni di testamenti, e trafugamenti di titoli obbligatori. I. 39. 40. 41. Possono provenire da un altro affare criminale. I. 45. 46. E possono aver luogo davanti un tribunale di polizia semplice o correzionale. I. 46. 321. 322. 401. In materia ancora di boschi. I. 30. Ved. Delitti sui boschi.

Premeditazione. Pene per la violenza esercitata verso i magistrati, uffiziali ministeriali, agenti della pubblica forza, e cittadini incaricati del pubblica ministero, con premeditazione. IV. 117. Ciò che si deve intendere per premeditazione. IV. 138 Ved. Assassinio. Omicidio a tradimento.

Prescrizione. Antica legislazione sulla prescrizione delle pene m 237. 238. La prescrizione delle pene pronunziate con sentenze in materia criminale si acquista in venti anni III. 244. In materia correzionale in anni cinque. III. 244. L'azione pubblica e civile risultante da un misfatto si prescrive in dicci anni contando dal giorno del misfatto. III. 247. Se sono state fatte in questo mese delle procedure da contare dall'altimo atto. III. 247. Da qual giorno relativamente ai misfatti segreti ed a'misfatti successivi. III. 251, 252. 253. Come si deve contare i termini per la prescrizione de' misfatti commessi innanzi la missione in attività del Codice. III. 243. e seg. In materia correzionale la prescrizione delle azioni pubbliche e civili si acquista in tre anni. mr. 258. In materia di semplice polizia le pene pronunziate nella sentenza si prescrivono in due anni. m. 259. Se non evvi la sentenza le azioni pubbliche e civili si prescrivono in un anno. III. 260. In quanto alle condanne civili pronunziate con sentenze e decreti in materia criminale, correzionale o di polizia si prescrivono secondo le regole stabilite dal Codice Napoleone. III. 261. 262. Quelli le di cui pene sono prescritte non sono ammessi a purgare la contumacia. III. 261. Prescrizione in quanto a'delitti di caccia, sui boschi, rurali e verso le dogane e diritti riuniti . III 262. 263.

Presentazione dei documenti carte ec. Il Prognratore generale può ordinarla, quando ha notizia, che alcune cause di polizia semplice o correzionale offrono più gravi caratteri H. 52. La corte imperiale può similmente ordinarla. 11. 37.

Presidenti-del Concistoro. Come possono essere ingnisiti per misfatti o delitti. 111. 64. 68.

Presidenti delle Corti Speciali, e loro funzioni. Ill. 182 Da chi nominati . IV. 224. In qual caso hanno il diritto di proseguire. III. 39.

Presidenti del tribunale di prima istanza. Leggono nell'udienza il testo della legge spiegata. I. 407. În quali casi fanno le veci de' Prcsidenti delle Corti di assises. 11. 69. 70. In loro mancanza contrassegnan i registri tenuti dai custodi dei palazzi di giustizia. Ill. 212.

Presunzioni vaghe o leggiere nen impediscono la

libertà degl'incolpati. II. 7.

Prevarieazione. Come si deve procedere contro gli uffiziali e magistrati, che sono incolpati di prevaricazione o altri misfatti o delitti relativi alle loro funzioni. 111. 62. 63. 75. 76. e seg Ha luogo ne' casi preveduti dagli articoli 121. 126. 127. 166. 167 183. del Codice penale ed è punita con la degradazione civica. IV. 91.

Prevaricazione. (Atto di Collusione) Quando l'accusa di un tal misfatto può aver luogo contro i Giudici d'instruzione. I. 239. 240. 241. 286. Contro i Giudici. I. 366. II. 199. 111. 195. Contro il Procuratore Imperiale: 1. 286. Con-

tro il Procuratore generale. 11. 80.

Prevenuto . Ved. Incolpato. Prigionia. In quali casi le guardie campestri e de' hoschi possono arrestare un individuo. 1. 104. Pene per la contravvenzione a una proibizione di uscir dal luogo dove si verifica giudicialmente un delitto. I. 159. Maximum et mi-

nimum della prigionia correzionale. IV. 26. 35. 36. 200. Lavori de' carcerati e qual' utile loro produce. IV. 36. Mutazione della pena incorsa dagl'individui minori di sedici anni. IV. 44. 45. La prigionia correzionale ha luogo nei casi degli articoli 105. 109. 120. da 153. a 161. 171. 174. 179. 193. 197. 200. 201. e seg. 211. 212. 217. 218. 222. e seg. 234. 236. 238. e seg. 257. 260. e seg. 2.1. e seg. 283. e seg. 311.318. 319. 320. 326. 330. e seg. 346. e seg. 358. e seg. 371 e seg. 399. 401. 402. e seg. 406 410. 411. 412. 414. e seg. 438. e seg. 451. 463. del nuovo Codice penale. Maximum della durata della prigionia per contravvenzione di polizia. IV. 201. e per diversi casi di recidiva. IV. 205. 209. 211. 212. Ved. libertà propvisionale. Prigioni stabilite per le pene sono del tutto diverse dalle prigioni d'arresto e di giustizia. 111. 209 210 e seg. Da chi sono nominati i soprastanti e carcerieri di esse ed invigilati. III. 211. e seg. Pena per aver favorita una fuga con violenza o rottura delle prigioni somministrando strumenti ed armi a tal' effetto. IV. 120. 121. Pene contro i carcerati, che sono fuggiti. IV. 121.

Prigionieri o carcerati. Pena contro i custodi o soprastanti, che avessero ricevuta una persona nelle carceri senza mandato. IV. 68. La legge punisce come unioni di ribelli quelle dei carcerati, incolpati, o condannati. IV. 114.

Prima o ultima istanza. Si fa menzione nelle sentenze di Polizia se sono pronunziate in prima o ultima istanza. I. 364. Se la sentenza fosse falsamente qualificata in prima o in ultima istanza un tal errore non potrebbe pregindicare. I. 175. In qual caso il tribunale correzionale può giudicare in prima o in ultima istanza. I. 406.

Primo Presidente della Corte di Assises è un membro della Corte Imperiale delegato a tal' uopo dal Gran Giudice o dal primo Presidente della suddetta Corte. II. 56. a 64. IV. 254. Guardia d'onore e palazzo destinato per sua abitazione. IV. 259. Sue funzioni sono l'istesse di quelle del Presidente della giustizia Criminale. II. 57. Nel caso d'impedimento sopraggiunto in seguito, come si supplisce alla notificazione fatta ai giurati, e chi ne fa le veci. II. 69. 70. Come si fa quando l'impedimento ascende a un epoca anteriore. Il. 70. 1V. 255. Egli deve, oppure il suo incaricato, sentire l'accusato nell'atto del suo arrivo nel palazzo di giustizia. II. 23. 97. E' incaricato, anche di tirare a sorte il Jury. II. 73. D'interpellare l'accusato sulla scelta del consulente o suo difensore, oppure nominargliene uno. II. 984 Di avvisarlo, che deve dichiarare le sue ragioni per la nullità entro cinque giorni . 11. 75. 99. Dirige i giurati; rammenta ad essi i loro doveri, determina il metodo con cui deve esser presa la parola; ha la polizia dell'udienza ed è investito di un potere arbitrario. II. 26. a 80. In che consiste questo potere. n. 76. a 80. Rigetta tutto ciò che tende a prolungare le discussioni, senza dare una certezza maggiore sul risultato. n. 80. Invigila all'esecuzione della legge sulla copia delle carte e recapiti . Il. 109. Decide sulle domande di remissione della causa e su quelle dell'ingiunzione di diversi atti di accusa. II. 110. 111. Questioni avvertimenti e discorsi, che dirige all'accusato, al suo consulente o difensore ed ai giurati. II. 118. 119. 120. 121. Fa tener nota delle aggiunte cangiamenti o vaciazione dei testimonj. Il 126. Interpellazioni, che loro fa. II. 127. Può far ritirare altrove uno o due accusati durante la deposizione di un testimone. II. 136. Condotta, che deve tenere se la deposizione di un testimone sembra falsa. II. 137. Si fa presentare le carte inservienti alla convinzione. Il 137. Nomina ex ufficio gl'interpetri. II. 141. Ordina quale tra gli accusati deve essere il primo soggetto alle discussioni. II. 143. Dichiara terminate le discussioni. II. 143. Riassume l'affare e propone le questioni. II. 144. Rimette i documenti al capo del Jury. II. 150. Avverte i giurati, che nel caso di semplice maggioranza devono farne menzione. II. 150. Può permettere in scritto l'ingresso nella camera dei giurati durante le loro deliberazioni. II. 155. Ordina al comandante della giandarmeria che è di servizio di custodire tutte le porte per cui si esce. II. 155. Firma e fa firmare dal cancelliere la dichiarazione del Jury. 11. 165. Ordina, che gli sia condotto davanti l'accusato per fargliene fare la lettura. II. 178 Ordina, che sia rimesso in libertà se i giurati hanno dichiarato, che non è reo. II. 178. 179. Esortazione ed avviso, che dà al condannato. Il 200. E' tenuto a visitare nel decorso di ciascheduna seduta le carceri del palazzo di giustizia . III. 214.

Primo Presidente della Corte di Cassazione . Misfatti verso i quali adempie le funzioni di giu-

. dice d'instruzione . III. 76. 82. e seg.

Primo Presidente della Corte Imperiale. Presiede alle camere adunate, alle udienze solenni
e continuamente alla prima camera civile. IV.
237. Chi ne fa le veci. IV. 246 Nomina i presidenti ed i giudici della corte imperiale, che
devono tenere le Assises, e presiedere alle
corti speciali quando il gran-giudice non gli
ha neminati. IV. 254. Vi può presiedere egli
medesimo. II. 59. 52. IV. 221. 224. Fissa il giorno dell' apertura dell' Assises, che devono te-

nersi nel capo luogo del dipartimento, e pronunzia l'ordinanza di convocazione il 67, 76. IV. 222. 223. Età che deve avere . IV. 234. Sua partecipazione alla disciplina della magistratura della sua giurisdizione. IV. 229. e seg. Presidenti di sezione, e ordine del loro servizio, come pure qual rango hanno tra loro e chi ne fa le veci. IV. 234. 245.

Principi del sangue imperiale . Ved. Testimoni. Procedure. Come si procede quando quelle per anche indecise sono state distrutte o trafugate . III. 115. e seg. Pena contro i cancellieri, archivisti o depositari che con la loro negligenza le avessero lasciate trafugare o portar via . IV. 123.

Processi verbali de' Commissari di Polizia. Inro forme . 1 81. 82. 94. L'ammissione delle forme che ne producono la nullità, diminuisce non ostante la fede ad essi dovuta . 1 96. 97. Quali sono le persone che devono assistervi e firmare . 1 98. 158. 167. Periti ed uffiziali di sanità ossia medici ec. possono esservi richiamati. 1. 98. 168. Quando e come devono esser registrati. 1. 98. 99. L'ammissione o la nullità di un processo verbale non annulla l'instruzione. 1. 100. 345. Quelli degli uffiziali di polizia giudiciaria fuori che delle guardio de' boschi, non fanno fede sino all'inscrizione in falso, I. 101. 350. 351. Processi verbali per verificare il corpo del delitto, seguestro delle armi, carte ec. I. 144. e seg. IV. 270. e seg. In materia di polizia semplice o correzionale devono esser letti nell'udienza dal cancelliere. 1. 344. 402. 403. Quando può aver luogo la prova per via di testimoni pro e contro i processi verbali. 1. 347. 348. Ved. Guardia de' Boschi. Giandarmeria.

Processo verbale d'esecuzione deve essere formato dal cancelliere ed inserito appie della sentenza di condanna sotto pena d'ammenda.

Processo verbale della seduta delle corti di Assises sarà formato dal cancelliere sotto pena d'ammenda. Il 200. Ciocchè deve contenere. Il. 200.

Procura. Quella in virtù della quale è stata fatta una denunzia dee restarvi annessa. 1. 152.

Ved. Munito di procura. Querela.

Procuratore Generale presso la corte di cassazione appone i vidit alle domande de condannati tendenti ad esser trasferiti nel palazzo di giustizia dove risiede la corte . II. 299. Dirige al gran giudice una copia delle sentenze, cho rigettano le istanze . H. 300. Può essere incaricato dal gran giudice di denunziare gli atti contrari alla legge. II. 311. Quando può ricorrere ex officio contro le sentenze o decreti. II. 312. Può chiedere una più ampia instruzione nelle cause criminali che si trattano davanti la predetta corte. III. 82. Fa notificare le decisioni relative alla competenza de giudici. III. 127. Domanda la remissione davanti a un'altra corte o tribunale per cagione di pubblica sicurezza . III. 138.

Procuratore generale presso la Corte Imperiale e suoi sostituti. Sono incaricati delle funzioni del pubblico ministero presso le corti imperiali d'assises e speciali, e degli appelli di polizia correzionale. I. 6. IV. 216. 228. 249 Età che deve avere il procuratore generale. IV. 234. Sua vigilanza sugli uffiziali di polizia giudiciaria e gli uffiziali ministeriali del circondario. I. 87. II. 88. IV. 228. Sua autorità sugli uffiziali di polizia giudiciaria e specialmente suoi sostituti. I. 136 II. 84. IV.\*247. Peve tener registro delle denunzie, che gli sono di rette. II 85. Prende la parola nelle camere adunate e nelle udienze solenni. IV. 247 Go-

so si reputa che abbiano rinunziato alle prove di nullità contro il decreto di remissione. II. 69. Antiche usanze del banco. II. 72. 73. Funzioni del procuratore generale. II. 80. e seg. Importanza e dignità del suo ministero. II 80. 81. Non può mettere in giudizio se non le accuse ammesse. II. 80 Deve mettere in stato gli affari soggetti alle corti di Assises speciali, ed inoltre invigilare, che gli atti preliminari sieno fatti . H. 82. 83. E che gli sia consegnata la copia delle carte e recapiti dovuta all'accusato. II. 109 Fa tutte le requisizioni credute utili e le firma. La corte è ohbligata ad accordar l'atto e deliberare . n. 84. 85. Se la corte non vi deferisce l'instruzione e la sentenza non sono nè impedite nè sospese, salvo sempre il ricorso dopo la sentenza se vi è luogo. II. 86. Espone il motivo delle accose alla seduta della corte di Assises e presenta la lista de' testimonj. II. 121. Può opporsi, che sia sentito quello, che non è bastantemente indicato. II. 121. Fa citare i testimoni nominati dall'accusato se crede utili le loro dichiarazioni . II. 129. Adempie nel caso dell' artic. 335, le funzioni di uffiziale di polizia giudiciaria. II. 187. Appoggia l'accusa, e gli è inoltre permessa la replica. II. 143. Se l'accusato è assoluto, il procuratore generale è tenuto ad istanza di lui di fargli conoscere i suoi denunziatori. II. 179. 187. Ciò che deve fare quando nel corso delle discussioni l'accusato è incolpato sopra un altro furto . II. 193. Domanda l'applicazione della legge allorchè l'accusato è dichiarato colpevole. II. 195. Può far ricorso dentro tre giornicontro le sentenze della corte di Assises . II. 201. e contro le ordinanze di assoluzione dentro ventiquattro ore. ivi. La condanna viene eseguita in sequela de' suoi ordini . u. 204. Richiede a tal uopo Tom. IV.

la pubblica forza. n. 204. Come concorre all'esclusione de giurati. n. 248 e seg. Funzioni che esercita presso la corte speciale. m. 182. a 186. 191. 195. Ciò che dec fare nel caso di detenzione in un luogo non destinato a servir di casa d'arresto. m. 224 Conclude sull'istanze di riabilitazione e se la corte la crede ammissibile ne rimette i documenti al gran-giudice. m. 235. 236. Sue funzioni presso la corte speciale. m. 182. Come si può procedere contro di lui. Ved. Misfatti e delitti. Chi ne fa le veci in caso di assenza. 1V. 228. 229. 248.

Procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza e suoi sostituti. Egli è un sostituto del procuratore generale . IV. 217. Qual' età deve avere. 1V. 234. Adempie le funzioni del pubblico ministero davanti il tribunale correzionale. I. 7. 125. 402 403. Sua vigilanza sulle guardie campestri e de' boschi. 119. 123. Chi fa le sue veci nel caso d'impedimento. 1. 136. Chi è quel che deve procedere contro i misfatti commessi fuori del territorio di Francia. 1. 40. e seg. 56. 132. E' specialmente incaricato della ricerca e persecuzione dei misfatti. e delitti. I. 67. 125. Importanza delle sue funzioni. I. 67. 68. 126. Come deve verificare i fragranti delitti . 1. 67. 68. 127. 154. 155. 168. Anche sopra di ciò chi ne fa le veci. I 69. 136. Ad istanza del capo di casa può verificare un misfatto commesso entro la di lui abitazione. I. 69. 155. 169. Concorrenza tra quelli del luogo del delitto, del luogo della residenza dell' incolpato e del luogo in cui è stato preso. I. 69. 129 130. 144. Trasmette le carte a' giudici d'instruzione. 1, 69. 126. 192. 230. Può opporsi alla decisione presa nella camera del consiglio dentro le ventiquattr' ore. 1. 75. 305. E'uffiziale di polizia giudiciaria. I. 77. Sue funzioni paragonate a quelle del magistrato di sicurezza . I. 125. 126. 127. In qual caso può dar fuori il mandato di accompagnamento . I. 127. 163. E il mandato di deposito. 1. 276. Quali sono gli atti, che può fare. Questi atti fanno parte dell' instruzione . 1 228. 157. 170. In quali casi può agire senza esser richiesto. I. 6. 7. 12. 128. 129. Può chiedere la pubblica forza. I. 133. E' tenuto a dare avviso al proouratore generale dei delitti e trasmettere l'estratto delle sentenze. 1 382. 408. 413. Come pure la notizia di tutti gli affari criminali di polizia semplice e correzionale. II. 51. E' tenuto ad eseguire gli ordini del procuratore generale relativamente agl'atti di polizia giudiciaria. 1. 136. 11. 84. Ed a pensare ancora alla trasmissione, notificazione ed esecuzione dell' ordinanza del giudice d'instruzione. 1 138. Ricevere le denunzie e le querele a condizione di rimetterle col suo requisitorio. 1. 143. 152. 153. 217. Sua concorrenza con gli uffiziali di polizia ausiliari i 156. 19 . Può delegare altri per fare una visita o perquisizione . 1. 157. 192. Dà avviso della sua gita al giudice d'instruzione . 1 155: Quando deve limitarsi a fare istanze. I. 158. 172. 192. Pud ricevere le dichiarazioni de' parenti, vicini o gente di servizio 1. 158. Deve procedere ex officio contro i misfatti e delitti che pervengono a sua notizia. 1 172. E'incaricato di agire pel pagamento delle somme per cui è stata prestata la sicurtà. I. 297. Le carte devono essergli comunicate innanzi di riferire alla camera del consiglio. 1. 301. In seguito alla decisione della camera lo trasmette alla polizia semplice correzionale, ed al procuratore generale. 1 304 Come deve informare il tribunale correzionale . 1 398. 399. Riassume l'affare e da le sue conclusioni nell' udienza. 1 403. E' incaricato di fare eseguire le sentenze correzionali. 1, 408. Può reclamare contro quelle emanate in ultima istanza per via d'appello. 1 408. E contro quelle emanate in ultima istanza per mezzo della cassazione. 1, 429. Come può essere inquisito. Ved.

Misfutti. Delitti. Procuratore Imperiale criminale. E' incaricato delle funzioni del pubblico ministero presso le Corti di assises, le Corti speciali e negli appelli della Polizia correzionale. I. 6. II. 91. 92. IV. 217. Vi fa le veci del Procuratore generale ed invigila sugli uffiziali di Polizia giudiciaria. II. 57. 92. Rende conto almeno una volta per trimestre dello stato degli affari al Procuratore generale. II. 58. 92. Risiede nei capi-luoghi del Dipartimento. II. 91. Le assises si tengono fuori del capo-luogo del Dipartimento vi si trasferisce. II. 92. Le sue veci sono fatte dal Procuratore Imperiale presso il tribunale di prima istanza. 11. 63. 92. Se è imputato di qualche misfatto o delitto. Ved. Misfatto. Delitto. Sue funzioni presso la Corte Speciale. III. 183.

Prodotto del misfatto o delitto. Il Procuratore imperiale può sequestrarlo. 1. 159.

Prognosticatori . V. Indovini.

Proposizione. Misfatto la di cui semplice proposizione è punita. IV. 55.

Proprietà. Misfatti e delitti contro le proprietà. 1V. 167. e seg.

Proprietà pubblica. Ved. Bande. Armate.

Proroga dei termini . Ved. Termini .

Proscrizione. Ved. Coalizione.

Prostituzione. Pena contro quelfi che hanno eccitata o facilitata la prostituzione della gioventù. IV. 120. Ved. Costumi.

Prove dei delitti e contravvenzioni in materia di polizia semplice e correzionale. 1. 346. 347. e seg. 1. 401. 427. Quando non si deve ammet-

tere la prova per mezzo di testimonj. 1. 401. 402. La legge non prescrive veruna regola per determinare la sufficienza di una prova. III. 190.

Provocazione eccitamente. Pene alle quali da luogo la pubblicazione di scritti contenenti l'eccitamento ai misfatti o delitti. IV. 133. Ved. Pubbliche autorità. Ferite. Scritti. Omi-

cidj. Unioni. Armate. Complici.

Provisionale La sentenza correzionale che accorda un provvisionale è esecutoria provvisionalmente. 1. 400. Il condannato ai lavori forzati per un dato tempo o alla reclusione non può ricevere cosa alcuna mentre dura la sua pena. 1V. 33.

Pubblicazione. Deve essere pubblicata ed affissa l'ordinanza contro il contumace. Ved. Con-

tumacia.

Pubblicazione d'opere. Ved. Scritti.

Pudore. Ved. Costumi.

Pulimento o Ripulimento. Pena in cui s'incorre per mancanza di ripulire i forni ed i cammi-

ni ec. IV. 202.

Punzoni. Pena contro quelli, che hanno contraffatti o falsificati de' punzoni inservienti a marcare l'oro o l'argento, o che hanno fatto uso dei pesi falsificati. IV. 85.

## 0

Qualità. Gli albergatori devono scrivere il nome, e la qualità delle persone che alloggia-

no su' loro libri. IV. 206.

Querela. ogni persona che si pretende lesa può presentare la querela 1. 71. 204. e seg. 226. Forma della querela 1. 204. e seg. III. 266. Davanti a chi deve essere presentata. I. 204. L'incompetenza del magistrato a cui è diretta non la rende nulla. I. 211. 212. A chi deve esser rimessa. I. 217. Deve essere esibita dal quere-

lante o da persona da essa munita di special mandato di procura annessa. I. 152. Il padre può querelarsi del delitto commesso contro il suo figlio il marito di quello commesso contro la sua moglie. 1. 207: 208. Il padrone può querelare in certi casi pel delitto commesso verso un suo servo o un suo garzone. 1. 208. Il minore emancipato può farlo senza auto-- rizzazione. I. 208. Ma non la donna maritata. - 1. 209. Querela della parte pubblica. I. 212. Ef-- fetto della rinunzia alla querela dentro 24. ore I. 218. e seg. La querela non basta per far decretare il mandato d'accompagnamento. I. 257. Il Procuratore generale tien registro delle querele a lui rimesse direttamente. II. 85. Ved. Parte civile.

Questione. Antica maniera di proporre al Jury paragonata alla nuova . II. 112. 113. 114. Danno della questione intenzionale II. 113. 159. Qualunque sia soppressa i giurati non devono aver minor riguardo all'intenzione e moralità del fatto . II. 159. e seg. La prima deve esser conforme al riassunto del fatto d' accusa. II. 114. 144. 145. La seconda comprende le circostanze aggravanti risultanti dalla discussione e non comprese nell'atto di accusa II. 115. 147. La terza il fatto delle scuse se sono allegate. II. 115. 148. La quarta la guestione del discernimento, quando deve esser proposta. II. 147. 150. Quando l'accusa comprende diversi misfatti o diversi complici come devono esser proposte le questioni? II. 147. Quando il fatto della scusa è verificato in una maniera autentica è egli necessario assoggettarla al Jury? II. 148. Il Presidente rimette le questioni e i documenti al capo dell'Jury. II. 150.

Questioni di Stato o reclami. Ved. Stato.
Questioni pregiudiciali. Ved. Pregiudiciale.

Quindam, ossia un tale. Si può egli procedere contro un quindam o un tale? 1. 273. 11. 43.

Raccolte. Pene contro coloro che le devastano.

IV. 194. Ved. Campi . Incendj . Terreni .

Rapidità. Pene contro i cocchieri, carrettieri, vetturini, conduttori di carri per la contravvenzione alla Legge sulla rapidità, direzione, o carico delle vetture o animali. IV. 206. 209. 219.

Rapporto. Ved. Processi verbali.

Rapporto del Giudice instruttore. Ved. Giudice instruttore.

Rappresaglia. Quelli che hanno esposti i francesi a soffrire delle rappresaglio sono puniti con l'esilio. IV. 52.

Rastellaggio. Ved. Sgranellare.

Rastelli. Ved. Istrumenti di agricoltura.

Ratto. Ved. Minore. Quando il pubblico ministero può procedere contro il ratto seguito dal matrimonio. I. 11.

Ratto. Trafugamento. Ved. Fanciullo. Minore.

Recidiva. (Il condannato per) Non è ammesso alla riabilitazione. III. 237. Gli ufficiali di polizia giudiciaria rei di negligenza con recidiva sono denunziati alla Corte dal Procuratore generale. II. 89. Pene per misfatti e delitti commessi con recidiva. IV. 40. Delle contravvenzioni di polizia la cui recidiva è punita con la prigionia. IV. 205. 209.

Recinti chiusi. Giò che si dève intendere per recinti chiusi o parchi. IV. 175. Ved. Edifizi. 1 parchi mobili destinati al bestiame sono considerati recinti chiusi. IV. 125. Ved. Edifizi.

Reclusione. E' una pena afflittiva e infamante. 1V. 26. Ha luogo nella casa di forza. 1V. 31. Incapacità che ne risulta. 1V. 33. I condamnati che hanno subita questa pena sono loro vita durante sotto la vigilanza dell'alta Ro-

12ia. IV. 38. E così nel caso di recidiva. IV. 40. Se il condannato ha meno di sedici anni. IV. 44. Relativamente al settuagenario. IV. 45.

Regali. Pene contro i pubblici funzionari che ricevono de'regali per fare un atto delle loro funzioni non suscettibile di mercede. IV.

99. Ved. Corruzione.

Regia o Regalia. Ved. Confiscazione. Interessi. Registri o Libri. Quelli, che il Procuratore generale deve tenere per inserirvi le denunzie o le querele che gli sono dirette. II. 85. Avvertimenti, che dà agli uffiziali di polizia giudiciaria nel caso di negligenza. Il. 88. Quelli de'cancellieri, che devono contenere i nomi e cognomi ec. de' condannati. III. 201. Copie o duplicati delle partite di questi registri dirette al gran Giudice al ministro di polizia generale per servire di clementi al registro di polizia generale che deve tenere questo ministero. III. 201. Quelli degli albergatori, locandieri ed osti devono contenere i nomi delle persone alloggiate sotto pena di responsabilità. IV. 46. Devono inoltre presentarli al Commissario di Polizia sotto pena di responsabilità . IV. 206.

Registro. Quali sono gli atti di polizia giudiciaria, che vi sono soggetti ed in qual maniera? 1 98. 99. L'ammissione di questa formalità non produce la nullità dell'atto di polizia.

1. 100.

Regolamenti di competenza de' Giudici. Come quando devono essere instruiti e giudicati. III. 120. Quando sono soggetti alla Corte di Cassazione. III. 122. Dopo aver proposto un declinatorio non si può ricorrere per la competenza de' Giudici. III. 131. In qual caso la competenza de' Giudici deve esser soggetta alla Corte Imperiale o al tribunale d'appello. III.

40I

132. La parte che resta soccombente può essere condannata all'ammenda. III. 134.

Regolamenti sulle manifatture e il commercio. Pena per l'infrazione di questi regolamenti. IV. 185.

Regolamenti di pubblica Amministrazione. Pene contro i magistrati ed altri funzionari dell' ordine giudiciario e dell'ordine amministrativo, che oltrepissano le loro facoltà facendo dei regolamenti. IV. 71.

Remissione della causa ad un altra seduta. Come si deve ricorrere per ottenerla. Il. 110.

140. Ved. Termini.

Remissione fatta della Corte Imperiale a un tribunale di Polizia semplice o correzionale. II. 32. Alla Corte d'assises o alla Corte Speciale. II. 32. 33. Remissione di un affare alla seguente seduta. II. 110. 140. Di una Corte, di un tribunate, di un Giudice d'instruzione a un altro per cagione di pubblica sicurezza, può essere ordinata dalla Corte di Cissazione ad istanza del Procuratore generale presso questa Corte. III. 138. e seg. Gli uffiziali del pubblico ministero che crederanno dover reclamare contro questa remissione dovranno dirigersi al gran Giudice. III. 142. Per motivo di legittimo sospetto, può esser domandata alla Corte di Cassazione dal pubblico ministero o da una delle parti. III. 138. e seg. La parte che ha proceduto volontariamente davanti una Corte, tribunale ec. non può chiedere la remissione se non per una cagione sopraggiunta dipoi. II. 139. Procedura che deve essere osservata su questa sorta di domande. III. 138. e seg. Ved. Decreto di remissione .

Remissione in libertà. In qual caso il procuratore generale e la parte civile possono oppor-

visi . 11. 201.

402 Renunzia. Ved. Quenela, Spese. Danni e inte-

ressi . Parte civile .

Reo. Ved. Scuse . Accusati . Condannati .

Replica: E' permessa alla parte civile ed al procuratore generale; ma l'accusato ottiene l'ultimo la parola. Il. 143.

Requisizioni. Ved. Procuratore generale. Procuratore imperiale. Forza pubblica. Pubblico mi-

nistero .

Residenza. I membri delle corti imperiali sono teauti a risedere nella città dove esercitano le loro funzioni, e non possono assentarsi più

di tre giorni senza licenza. 1V. 242.

Responsabili. (Persone civilmente) come posson esser sentite nelle udienze correzionali. 1. 403. 426. Possono ricorrere contro le sentenze pronunziate contro di loro mediante l'appello oppure mediante la cassazione. 1. 413. 420. In qual caso gli osti, albergatori e locandieri sono civilmente responsabili. Ved. Osti. Albergatori. Negli altri casi di responsabilità civile bisogna conformarsi al Codice Napoleone. IV, 47.

Resistenza. Ved. Ribellione.

Restituzione. Il tribunale di polizia pronunziando la pena della contravvenzione, decide sulle domande di restituzione di danni ed interessi. I 361. La restituzione degli effetti presi deve essere ordinata dalle corti di assises, sebbene non vi siano su questo punto nè requisizioni nè conclusioni Il. 197. 198. Ma non è effettuata se non quando il condannato ha fatti passare i termini senza ricorrere, o fiachè l'affare non è definitivamente terminato. Il. 197.

Revisione delle sentenze di condanna. In che cosa differisce dalla cassazione 11. 312 e seg. La domanda per la revisione non può essere ammessa se non in tre casi 11. 322. 323. 324. 325. In quali casi si può rivedere la sentenza mala grado la morte del condannato e restituir l'onore alla sua memoria. Il. 326

Revoca o richiamo. Pene per i funzionari che continuassero ad esercitare le loro funzioni malgrado che sieno revocati o richiamati. 1V. 105.

Riabilitazione. In quali casi il condannato può essere riabilitato e forma da adempirsi per ottenerla. Ill. 231. Effetti della riabilitazione. Ill. 236. Il condannato per la recidiva non può ottenerla. Ill. 237.

Ribellione con la forza armata è di competenza delle corti speciali ordinarie. Ill. 172. Diverse pene contro le differenti sorte di ribellione. IV. 111. e seg. Pene contro i promotori edistigatori. IV. 113. Unioni ed attruppamenti considerate come unioni di ribelli. IV. 114.

Ricognizione . Ved Identità .

Ricompense o mancia. Pene contro il testimone,

che ne riceve. IV. 161.

Ricorso. La dichiarazione del Jury non è soggetta a verun ricorso. Ill. 165. Salvo il Jury è illegale o incompetente. Il. 165. Qual'è allora l'effetto del ricorso relativamente alla parte assoluta Il 166. 167. Forma di ricorso alla cassazione. Il. 292. e seg. Ved. Cassazione.

Rieorso . Ved. Cassazione .

Rifugio. Pene contro quelli che hanno scientemente dato rifugio o luoghi di ritirata ed asilo ai malfattori. IV. 129.

Rigori, impiegati negli arresti, detenzioni in carcere ed esecuzioni, fuori di quelli autorizzati dalla legge, sono misfatti. l. 136, lll. 221. lV. 102.

Rilascio in libertà. Differisce dall'assoluzione.

I. 424. La persona rilasciata non può essere ripresa nè accusata a motivo del fatto medesimo, quando anche l'ordinanza di rilascio fosse stata pronunziata in sequela di una dichia-

404 razione illegale del Jury II. 167. 168. 280. L'ordinanza di rilascio non può essere attaccata per via della Cassazione, se non per l'interesse della legge. 267. 168. 281.

Riparazioni. Pene per accidenti e danni cagionati per mancanza di riparazioni di case e edi-

fizi. IV. 210.

Riparazioni civili. Vanno avanti le ammende c le confiscazioni. 1. 296. 11. 186. Il tribunale di Polizia pronunzia sopra di esse. 1. 361. In tal caso come se ne fa la liquidazione. 1 362. Le condanne per riparazioni civili producono l'airesto personale . II 186. Sono soggette alla compensazione e al sequestro II. 186. Riparazioni dovute nei casi d'oltreggi con parole gesti o minaccie. IV. 116. Ved. Danni e interessi. Restituzioni. Sottrazioni.

Rispetto dovuto all'autorità costituite, m. 86. e seg. Repressione e gastigo de'delitti com-

messi contro rispetto. III. 87. e seg.

Riunione armata. Caso nel quale una riunione vien riputata armata . IV. 213. Pene contro gl' individui muniti di armi nascoste, che avessero fatta parte di una riunione non riputata armata. IV. 113. Caso nel quale le ferite e percosse sono imputabili ai capi, autori, instigatori e promotori di una riunione sediziosa . IV. 143.

Rivelazione. Le persone; che hanno notizia dei complotti formati, o misfatti progettati contro la sicurezza interna o esterna dello stato sono tenute a rivelarli . IV. 61. e seg. L'istessa obbligazione vi è per il misfatto di moneta falsa, e le contraffazioni dei sigilli dello Stato, biglietti della banca ec. IV. 84. 86. Eccezione relativa agli ascendenti, discendenti, conjugi cc. IV. 62. 84.

Rivendicazione. Ved. Contrasto di giurisdizione.

Rottura delle prigioni, Ved. Prigione.

Rottura di sigilli. Ved. Sigilli.

Rotture o Scassi. Definizione della rottura ec.

Ved. Furti.

Rovine. Ammenda contro quelli, che malgrado l'intimazione fatta loro hanno trascurato di demolire gli edifizi e case che minacciano rovine. IV. 203.

Rumori notturni. Pene contro gli autori o complici di rumori, e fracassi inginziosi e not-

turni. IV. 211.

٤

Saccheggj. Pene contro quelli che fanno parte delle bande armate per dare il sacco all'altrui proprietà. IV. 57. 194. e seg. Contro quelli che ricusassero di prestare i richiesti soccorsi nel caso di saccheggiamenti. IV. 208. Ved. Bande armate. Devastazioni. Unione di genti armate. Latrocini.

Salvacondotto. Il testimone, che è sottoposto all' arresto personale può chiedere il salvocondotto. 1. 244. Regole da osservarsi nei salvicon-

dotti . 1 244.

Scalata. Pena contro i latrocini commessi mediante una scalata. IV. 172. Cosa costituisce la scalata. IV. 175. 176. I delitti commessi respingendo la scalata o la rottura delle porte sono scusabili. IV. 146. 148.

Scavi. Ved. Ingombramento.

Seritti contrarj ai buoni costumi. Il Giudice di pace giudica esclusivamente degli affissi, avvisi, vendita, distribuzione e spaccio de' predetti scritti. I. 323. Pene incorse per la pubblicazione e distribuzione di scritti, bullettini, affissi, opuscoli, giornali ec. dove non evvi il nome dell'autore o dello stampatore. IV. 133. 135.

Scritture autentiche o in forma privata che possono essere ammesse come carte da fare i con-

fronti. III, 31.

Scroccheria o Truffa. Può egli insorgere la questione pregiudiciale in materia di Scroccheria? I. 40. In qual caso la prova per via di testimoni non può essere ammessa. I 401. 402. Pene applicabili a diverse specie di scroccherie o truffe. IV. 179. e seg.

Scrutinio. Pena dell'esposizione alla berlina per la sottrazione o falsificazione dello scrutinio.

IV. 61.

Scuse . Il testimone, che ne produce delle legittime può essere assoluto dall'ammenda pronunziata contro di lui. 1 245. 355. Come e in qual caso la questione della scusa è assoggettata al Jury . II. 115. 148. 149. IV. 43. Quando l'accusato è dichiarato scusabile la Corte pronunzia conformé al Codice penale. IL 198, La Corte speciale può anche dichiarare l'accusato scusabile. 111. 292. Da chi può essere presentata la scusa di un contumace, Ill. 47. "In qual caso quello convinto di non aver rivelato un misfatto o complotto contro la sicurezza dello Stato è scusabile . IV. 62. Pene contro i testimonj e giurati le cui scuse sono conosciute false. IV. 113. Quando il fatto dello scusato è provato la pena è modificata. IV. 147. Se la scusa risulta da una legittima difesa non vi è nè misfatto nè delitto. IV. 148. 149. Ved. Adulterio. Età. Ferite. Castrazio-Vigilanza. ne. Omicidio. Parricidio

Sedizione. Pena contro gl'individui componenti una banda armata per saccheggiare presi sulla faccia del luogo. IV. 58. Contro quelli, che seuza avere adempita alcuna funzione nelle bande sonosi ritirati al primo avviso. IV. 59.

Ved. Bande armate.

Seduta o Sessione. L'apertura della seduta della Corte d'assises, come vien fissata. Ved. Corte d'assises. Remissione della causa alla seguente sessione, come può esser domandata ed ottenuta. Il. 111. 140. Seduzione . Ved. Corruzione .

Segnali. Pene per accidenti cagionati per non aver messi i segnali che sono in uso dove si fabbrica o dove sono macie di sassi e rottami. 1V. 210.

Segni pubblici di approvazione o disapprovazione non possono esser fatti nell'udienza. Ill. 90. Segreto. Pena contro i medici ed altri uffiziali di sanità, levatrici ec., che rivelano de'segreti ad essi affidati, fuori de'casi in cui la legge gli obbliga a denunziarli. IV. 167. Pene contro quelli, che manifestano i segreti di una fabbrica dove sono impiegati. IV. 187. Senato. Pene contro i magistrati ed uffiziali di Polizia giudiciaria, che avessero provocati e firmati degli atti tendenti alla cattura o arresto personale di un membro del Senato. IV. 68.

Sensali. Ved. Fallimento.

Sentenze di assoluzione, di rilascio in libertà e di condanna devono liquidare i danni ed interessi e ordinare la restituzione degli effetti Il. 197. Come sono pronunziati i decreti delle Corti di assisse e speciali e loro forme Il. 236. 237. III. 194. 195. 309. Le minute delle sentenze di queste Corti in che luogo devono essere depositate? Il. 208. Le sentenze preparatorie e d'istruzione non possono essere attaccate se non dopo una sentenza definitiva Il. 292. L'esecuzione volontaria di queste sentenze non forma l'oggetto per non ammettere il ricorrente. Il. 292. Ved. Carte di Cassazzione.

Sentenze correzionali. Forma e sottoscrizione di queste sentenze. l. 407. 408. Come si procede per l'esocuzione. l. 408. Quando e da chi possono essere attaccate mediante la cassazione. l. 429. La disposizione, che accorda un provvisionale è esocutoria provvisionalmente. l. 400.

Sentenze di Polizia definitiva devono esser motivate, e vi deve esser fatta menzione de' termini della legge sotto pena di nullità. 1. 364. Vi si fa pure menzione se sono emanate in prima o in ultima istanza. l. 354. E se è male a proposito qualificata in prima o in ultima istanza, la disposizione della legge prevale. N. 375. Le minute delle sontenze sono firmate dal Giudice dentro le ventiquattr' ore. 1. 366. Come si procede per l'esecuzione della sentenza. l. 366. 408. La pubblicità della sentenza, la presenza od il sentire il pubblico ministero sono cose ordinate sotto pena di nullità. l. 344. 371. L'esecuzione resta sospesa durante il termine per appellare e nel caso d'appello in materia di polizia. l. 372.

Sentenze. Quelle che pronunziano la condanna di parricidio sono letti al popolo da un usciere. IV. 28. Si stampa l'estratto delle sentenze di morte de'lavori forzati, della deportazione dell'esposizione alla herlina, del ban lo o esilio, e della degradazione civica. IV. 34. In quali comuni vengono affisse, IV. 34. Ved. Mi-

nute.

Sentenze per mancanza di comparsa in materia correzionale è suscettibile d'opposizione. 1. 397. a 400. In quali casi la sentenza che decide sull'opposizione non deve pronunziare se non sugli interessi civili. 1.399. Decreto che decide sull'opposizione in istanza d'appello, può essere attaccato mediante la cassazione. 1. 425. Ved. Appello. Cassazione. Minute

Sentenze per mancanza di comparsa. 1. 337. 338. Seno suscettibili d'opposizione. 1. 339 371.

Sepoltura. Ved. Violazione di sepoltura.

Sequestri delle armi ed altri oggetti inservienti a contestare il delitto. l. 150.

Sequestro . Ved. Contumacia . Ribellione .

Serratura . Ved. Chiavi .

Servitori a salario. Ved. Domestici. Pene per lo stupro della persona che loro da il salario. IV. 149.

Servizio. Pena pel rifiuto del servizio della forza armata richiesto legalmente. IV. 118. Pene pel rifiuto di soccorso o servizio nel caso di accidente impensato, tumulto, incendio ec. IV. 208.

Sesso. Ved. Costumi. Prostituzioni.

Settuagenario. I lavori forzati e la deportazione sono permutati riguardo ad esso nella reclusione. IV. 45. Sono dispensati da esser giurati, se lo chiedono. II. 235.

Sgranellare. Proibizione di sgranellare, rastrellare, sgrappolare prima che sieno fatte le raccolte, e che sia alzato o tramontato il sole.

IV. 204.

Sicurezza. Ved. Remissione per pubblica sicurezza.
Misfatti contro la sicurezza dello Stato. IV.
48. e seg.

Sièpe. Pena contro quelli, che tagliano o strappano delle siepi vive o secche. IV. 198. Sigilli. I diversi mandati devono esser muniti del

sigillo del magistrato. 1. 275.

Sigilli particolari. Ved. Marche. Cifre particolari. Sigillo dello Stato. Procedure contro i contraffattori. Ved. Contraffazione. Pene contro i contraffattori o contro quelli che hanno fatto uso

di un sigillo contraffatto. IV. 85.

Soccorso. A qual persona può essere accordato durante il sequestro del contumace. Ill. 53. Pene contro coloro, che somministrano ai nemici dei soccorsi in uomini, denari, armi viveri. IV. 50. Per aver negato di prestar soccorso quando è richiesto ne casi di accidenti, saccheggio, pubblica voce, e flagrante delicto ec. IV. 208.

Società. Ved. Associazione.
Tom. 1V.

Sogni. Ved. Indovini.

Solidalità. Ha luogo nei pagamenti delle ammende, restituzioni, spese ec. Contro tutti gl'individui condannati a motivo del medesimo mi sfatto e delitto. IV. 39. E' l'istessa cosa per quelli che hanno usata connivenza per la fuga di qualche carcerato. IV. 121.

Solvenza o possibilità di pagare. Ved. Cauzione.

Mallevaderia .

Sommissione. Ved. Cauzione o mallevadoria.

Soppressione di figli o fanciulli. Pena per questo delitto. IV. 154.

Soppressione di scritture. Ved. Contradittorio.

Soprassedere. Ved. Sospensione. Pene contro il funzionario, che malgrado una sospensione avesse continuato nell'esercizio delle sue funzioni. IV. 105. Ved. Revoca. Funzionario pubblico.

Sordo e muto. (Quando l'accusato o uno de testimonj è) non sa scrivere è necessario un interpetre. Maniera di procedere. II. 141.

Sorelle. Ved. Dichiarazioni. Rivelazioni.
Sorpresa. I ministri, che pretendono che sia stata ad essi sorpresa la loro firma sopra un atto contrario alle costituzioni, devono facendo cessar l'atto denunziare l'autore della sorpresa. IV. 66.

Sorte. Tirare a sorte. Ved. Giurati.
Sospensione. Si sospende all'esecuzione delle sentenze emanate in polizia correzionale, durante il termine accordato per l'appello, e quando l'appello è interposto finche sia giudicato. I. 417. 418. Casi ne' quali l'incolpato deve conservare la sua libertà durante quest'intervallo. I. 420. Si sospende all'esecuzione delle sentenze di condanna durante il termine del ricorso alla cassazione, e se il ricorso ha avuto luogo fino al ricevimento della decisione della suddetta Corte. II. 201. In quali casi una nuova imputazione deve far sospen-

dere l'esecuzione della condanna. II. 206. Le domande di revisione ne' casi degli art. 444. 445. producono ugualmente la sospensione. II. 323. La Corte può sospendere la sentenza dell' accusato contumace e al sequestro de suoi beni ad istanza de' suoi parenti ed amici, se è nell' impossibilità assoluta di presentarsi. Ill. 17. La notificazione del Decreto del sia comumeato, e l'opposizione al Decreto sull'istanza della competenza dei Giudici danno campo alla sospensione della sentenza o ammissione di accusa o formazione del Jury, ma non agli atti e procedure conservatori e d'instruzione. ill. 126. 127.

Sospetto legittimo. Ved. Remissione.

Sostituti del Procuratore generale. Età che devono avere. IV. 234. Diverse funzioni da essi esercitate sotto il titolo di Avvocati generali, Procuratori Imperiali criminali, Procuratori Imperiali o sostituti . IV. 216. 217. 218. Esercitano l'istessa azione del Procuratore generale nei medesimi casi a norma delle medesime regole, sotto la di lui vigilanza e direzione, IV. 217.

Sostituto. Ved. Procuratore Imperiale.

Sostituzione di figli o fanciulli ec. Pene incorse per un tal delitto. IV. 144.

Sotto Inspettori de' boschi e foreste. Ved. Delitti sui boschi.

Sotto Prefetti. Ved. Grani. Prefetto. Spaccio. Ved. Vendita.

Spedali. Un' unione d'individui ammessi negli Spedali è punita come un unione di ribelli. IV. 114.

Spese. (azione pel pagamento delle) Simile a quella accordata per le aggiudicazioni civili. 1. 19. 20. Come la parte civile è tenuta alle spese. l. 219. 220. Eccezione per l'indennizzazione de' Giurati e le spese di esecuzione.

1. 222. e seg. La parte pubblica è tenuta a metterle fuori anticipatamente. I. 223. Il querelante, che non si è dichtarato parte civile non è tenuto. I. 224. Privilegio del pubblico tesoro per la percezione ed esazione delle spese. I. 206. La parte soccombente è condannata nelle spese. I. 362. 378. 407. 408. Le spese sono liquidate nella sentenza e la condanna nelle spese produce l'arresto o esecuzione personale. I. 362. 407. Il pubblico ministero non può esser condannato nelle spese. I, 364. L'accusato o la parte civile, che soccombe è condannata nelle spese verso lo stato e verso l'altra parte. II. 199. Spese delle procedure annullate. Possono esser a carico dei Giudici o uffiziali di polizia che l'hanno fatte. II. 288. Spese cagionate dalla contumacia sono a carico del contumace che si costituisce ancorchè venga messo fuori d'accusa. III. 57. Casi ne' quali il condannato messo in prigione per le spese aggiudicate al pubblico tesoro può ottenere la sua libertà provvisionale. IV. 39. Ved. Condanna. Responsabilità. Solidalità.

Spettacolo. Ved. Teatro.

Speziali o Farmacentici. Ved. Aborti segreti.

Spionaggio. Pene contro quelli, che date avessero delle instruzioni a' nemici dello Stato. IV. 50. Contro quelli che nascosti avessero degli Spioni o Soldati nemici mandati a fare delle scoperte. IV. 52.

Stampatore. Ved. Scritti. Stampe.

Stampe contrarie a' buoni costumi. Ved. Affissi.
Pena per averle esposte o distribuite. IV. 134.
Stampe in Rame. Ne' casi di edizioni contraffatte le stampe o rami incisi, torchi e matrici degli oggetti contraffatti sono confiscate. IV.
180. Ved. Contraffazione.

Stampe satiriche. Ved. Incisioni in rame.

Stanza dell'esame. I testimoni vi restano, quando il Presidente non ordini altrimenti. II. 120. Si può chiedere che alcuni testimoni sieno licenziati ed altri sieno di nuovo sentiti. II. 126.

Stato. Regole sui delitti attentatori alla sicurezza dello Stato commessi fuori del territorio di Francia. I. 49. e seg. Gl'individui condannati per misfatti o delitti interessanti la sicurezza dello Stato composti sotto la vigilanza dell'alta polizia. IV. 38. Fatti che stabiliscono la complicità in tal materia. IV. 42. Elenco de' misfatti. IV. 48. e seg. IV. 135. e seg. Pena contro quelli che avendone notizianon gli rivelano. IV. 61. e seg. Ved. Intelligenza.

State civile. Delitto relativo al modo di tenere lo stato civile. IV. 104. Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo. IV. 155. Ved.

Uffiziale dello Stato civile. Consenso.

Statue. Ved. Monumento.

Stiletto. Ved. Arme.

Strade. Ammenda per la trascuratezza di spazzare e pulire le strade o passaggj. lV. 203. Strade. Pene per i latrocinj commessi sulle pubbliche strade. lV. 171.

Subornazione. Pene contro quelli che hanno su-

bornati dei testimonj. IV. 162.

Suffragio Ved. Scrutinio. Pena per aver venduti
o comprati i suffragi nell'elezioni. IV. 65.
Supplizio. Ad ogni condannato a morte vien ta-

gliata la testa. IV. 28.

Supposizione di un fanciullo. Pena per questo delitto. IV. 154.

Supposizione di nome di un Passaporto. Ved. Passaporto.

Supposizione di persone. Ved. Falsità.

Teatra. Pene contro gl'impresari teatrali, che fanno rappresentare delle opere in oltraggio delle leggi sulla proprietà degli autori. IV. 190.

Tentativi. În qual caso il tentativo del misfatto o delitto, è considerato come tale. IV. 24° Tentativo di delitto per mezzo delle Bande armate. IV. 37. 58. Tentativi di latrocini e giochi di mano de' borsajoli. IV. 176. 177. Tentativi di stupro. IV. 149.

Termine. Domanda perche un affare sia rimesso alla seguente seduta del Jury. Ved. Remissione.

Termini della citazione davanti il tribunale di Polizia. I. 235. Della citazione al tribunale correzionale. I. 396. Per la trasmissione delle carte e recapiti alla cancelleria del tribunale del luogo dove risiede la Corte di assisses. II. 95. Per far condurre l'accusato nel palazzo di giustizia. II. 97. Per l'interrogatorio dell'accusato. II. 97. Per formare la domanda della nullità della procedura. II. 99. 100.

Terreno. Passaggio sul terreno altrui quando è

coltivato e seminato.

Territorio. Misfatti, che possono essere puniti in Francia, sebbene commessi fuori del territorio dell'Impero. IV. 208. e seg.

Terzi. Ved. Danni ed interessi. Testa tagliata. Ved. Supplizio.

Testimoni. In quali casi i parenti, i vicini e la gente di servizio possono esser sentiti. I. 158. 239. Devono esser citati in viret di cedola. 1. 227. 228. Devono prestar giuramento e dichiarate se sono servitori, parenti o affini. I. 229. 238. Eccezione pel giuramento. I. 233. 234. 243. II. 77. IV. 33. Forme della lo-

ro deposizione. I. 229. 238. 239. 243. 244. III. 277. Il falso testimone in scritto merita di esser punito? 1. 232. Come devono deporre nel caso di flagrante delitto le persone chiamate per dare degli schiarimenti. I. 158. 233. Come i giovanetti sotto i quindici auni. 1. 234. 243. Come le persone fatte chiamare dal presidente alle discussioni in virtù del potere arbitracio I. 234. II. 77. Come i condannati alla pena de' pubblici lavori per un dato tempo, all' esilio o bando, all'esposizione alla beflina, alla civica degradazione, e all'interdizione. I. 235. IV. 33. 36. Testimonj inservienti alla giustificazione il giudice d'instruzione è egli sempre obbligato a sentirli ? I. 235. 236. La citazione e tassazione de'testimoni è a spese dell'incolpato. I. 246. II. 129. I testimoni sono citati da un uffiziale o agente della pubblica forza ad istanza del procuratore Imperiale. 1. 237. La giandarmeria sono agenti della pubblica forza. I. 237. Sono sentiti davanti il giudice d'instruzione assistito dal suo cancelliere. I. 237. Il testimone che non comparisce può essere arrestato e sottoposto al pagamento dell'ammenda. I. 243. 273. 335. II. 109. Come i testimoni possono fare ammettere le loro scuse. I. 355. Pena contro quello che ha allegata una scusa faisa. I. 245. 253. Se è sottoposto un testimone all'esecuzione personale può chiedere un salvocondotto. Regole da osservarsi su tal proposito. 1. 244. Tasse de testimoni come sono fatte e pagate. I. 245. a 250. Testimoni ammalati come devono essere ricevute le loro deposizioni. I. 250. Se risiedono fuori del circondario del giudice. I. 252. Le aggiunte tra riga e riga, cancellature, e ritoccature non approvate si considerano come non avvenute. I. 243. In materia di polizia semplice e correziopale sono sentiti nell' udienza. I : 314: 103 Da

chi possono esser chiamati . I. 344 Quando possono esser sentiti pro e contra il contenuto de' processi verbali? I. 239. e seg. 349. 350. Il loro giuramento è prescritto sotto pena di nullità. I. 352. Devono dichiarare i loro nomi. cognomi, età, professione ed abitazione, e ne sara presa nota. I. 352. Parenti, che non sono chiamati nè ricevuti come testimoni. 1. 352. Se quelli che hanno notizia di un misfatto perchè loro confidato sotto il segreto, patrocinatori, consulenti o difensori, uffiziali di sanità possono dispensarsi dal deporre? I. 353. 384. Come l'eccezioni sono allegate e giudicate . I. 403. 404. In quali casi i testimoni sono sentiti in appello di polizia semplice o correzionale. I 377. e seg. 426. Non compariscono da. vanti la sezione di accusa. II. 12. La lista de' testimoni, che devono esser sentiti nelle discussioni è presentata dal procuratore generale. II. 121. Contiene quelli, chiamati da lui, dalla parte civile e dall' incolpato, i loro nomi professione ed abitazione, e devono esser citati ventiquattr'ore almeno prima dell' esame. II. 122. 129. Se uno de' testimonj non è chiaramente indicato sulla nota il procuratore generale e l'accusato possono opporsi, che sia sentito, e la corre decide su tale opposizione II. 121. Il presidente ordina, che si ritirino nella loro camera e può impedire che non comunichino tra loro . II. 123. Giuramenti generali, interrogatori e deposizioni. I. 123. Quali sono quelli dispensati dal deporre vocalmente . I. 122. 123. III. 100. Testimonj svizzeri. II. 125. In quali casi le dichiarazioni in scritto possono esser lette nell'udienza. II. 126. III. 57. 103. e seg. sarà preso ricordo dal cancelliere delle aggiunte, cangiamenti e variazioni. II. 126. Il testimone non può essere interrotto . II. 127. I presidenti, i giudici.

te

il procuratore generale, i giurati, l'accusato ed il suo consulente possono chiedere tutti gli schiarimenti. II. 227. Il testimone resterà nella sala d'udienza, se non è ordinato altrimenti. II. 129. Chi sono quelli, le cui deposizioni non possono essere ricevute nelle discussioni. II. 129. 130. Se i testimoni strumentari degl' atti possono esser sentiti . II. 132. I testimoni sono sentiti anche non citati, e non abbiano precedentemente deposto purche sieno inscritti nella lista. II. 135. 136. Non possono mai inerpellarsi tra loro. Il. 136. Si può chiedere che alcuni si ritirino dall'udienza, o che vi sieno introdotti, o che sieno sentiti di nuovo, tanto separatamente quanto in presenza gli uni degli altri. II, 136 Se la deposizione di un testimone sembrasse falsa procedura, che deve essere osservata. II. 137. a 40. L'affare in tal caso può esser rimesso alla seguente seduta. II. 140. Se il testimone non parla l'istes. sa lingua dell'accusato. Ved. Interpetre. Se è sordo e muto come deve essere sentito. II. 141. Testimone citato, che non comparisce, può dar luogo alla remissione dell' affare alla prossima seduta. II. 176. In tal caso deve pagare l'ammenda, e sarà scortato dalla forza pubblica. II. 176. Ma si può ricorrere per via dell'opposizione contro la condanna. Il. 177. Il condannato per falsa testimonianza non può esser sentito nell'istanza di revisione. II. 346. Antica giurisprudenza della maniera con cui erano ricevute le deposizioni de' principi e dei re. III. 97. I principi del sangue, grandi dignitarj ed il gran giudice non possono esser citati come testimonj se non in virtu di un decreto speciale dell' Imperatore. III. 100. 104. Come sono ricevute le loro deposizioni. III. 103. Saranno lette pubblicamente ai giurati e soggette alle discussioni. III. 104. 105. Come sono ricevute quelle de'ministri, grandi uffiziali, Tom. IV.

consiglieri di stato incaricati di una parte della pubblica amministrazione, ambasciatori ec. Ill. 104. In quali casi possono essere dispensati dai deporre a voce davanti il Jury. Ill. 105.

Titoli. Pena per l'usurpazione de' titoli e funzioni. IV. 125. E per furti commessi prendendo il titolo o l'uniforme di un uffiziale civile o militare. IV. 169.

Titolo. Ved. Materie d' ore o d'argento.

Tomba. Ved. Violazione di Sepoltura.

Torture. Pene contro quelli, che l'avessero fatte subire a delle persone arrestate illegalmente. IV. 144. Ved. Assassinio

Tradimento. Pene per misfatti e delitti contro la

sicurezza dello stato'. IV. 48. e seg.

Trafugamento o sottrazione. Pene contro i percettori, depositarj e pubblici cassieri, per sottrazione e trafugamento dei denari o effetti. IV. 95. Contro i giudici, amministratori, funzionarj agenti e incaricati del governo per il trafugamento di atti e titoli. IV. 97. Contro i cancellieri archivisti notari ec. per una simil cosa. IV. 123. 124. Trafugamento commesso da' mariti in pregiudizio della propria moglie, di un conjuge vedovo in pregiudizio del predefunto, de'figli o discendenti in pregiudizio del padre, e degli affini nel medesimo grado, non da adito se non a compensazioni civili. IV. 168. Trasrizione del processo verbale di esecuzione. Ved.

Processo verbale d'esecuzione.

Traslazione del condannato correzionalmente nella casa d'arresto del luogo dove risiede la corte d'appel o. l. 425. Dell'accusato nel palazzo di giustizia. 11. 97.

Trattamenti cattivi contro gl' incolpati sono praticabili. I. 186 Ved. Oltraggio. Violenza.

Tribunale correzionale. E' una sezione del tribunale di prima istanza. I. 383. 387. Sua com-

petenza . I. 311. 383. 887. 388. Conosce di tutti i delitti sui boschi contro de' quali è proceduto dall'amministrazione, ma non di quelli pe' quali si procede ad istanza de' particolari. I. 320. 383. 387. Non incaricato d'invigilare sugli uffiziali di polizia giudiciaria. 1. 89. Giudica sugli appelli di semplice polizia. 1. 374. 388. Come vien portata a questo tribunale la cognizione degli affari. 1. 283 393.394.395. In quali casi la parce citata può farsi rappresentare da un patrocinatore ( avoue ) 1. 384. 396. Questo tribunale può pronunziare in numero di tre giudici. I. 389. Se ve ne è un maggior numero è diviso nelle opinioni, l'incolpato vien rimesso in libertà. I. 389. Il giudice d' instruzione non può concorrere alla sentenza, ma bensì i giudici, che hanno assistito alla camera del consiglio. 1. 390. Un delitto correzionale commesso durante l'udienza, sarà giudicato de plano. I. 391. Forma della citazione. I. 396. Termini della citazione. I. 396. Se il reo non comparisce è giudicato per mancanza di comparsa. I. 397. Ved. Sentenza. Questa sentenza è suscertibile di opposizione. I. 307. Forme dell'opposizione, dell'instruzione e della sentenza. I. 402. 403. 407. 408. Se il fatto non è riputato ne delitto, nè contravvenzione, il tribunale annulla l'instruzione, rimetse l'incolpato, e pronunzia sui danni. I. 405. 427. Se il fatto non è che una contravvenzione di polizia, il tribunale correzionale ne giudica in ultima istanza. I. 406. 427. Se è di natura da meritare una pena afflictiva o infamante, il tribunale lo rimette e può decretare il mandato di deposito o di arresto personale. I. 427. A quali tribunali sono presentati gli appelli in materia correzionale. I. 386. IV. 227. I giudici, che possono pronunziare sull'appelo le saragno in numere di cinque. IV. 227, Mas

niere di procedere e di giudicare in appello. l. 424. e seg. Il tribunale d'appello che annulla la sentenza per trasgressione o omissione delle forme, decide nel tempo medesimo sul merito.

1. 428 Ved. Appello .

Tribunale di polizia del giudice di pace. Sua competenza. 1. 315. 318. 322. 325. Procedura, che vi si osserva. I. 315. 328. 329. Suoi rap-porti con la procedura de tribunali de giudici di pace. l. 315. e seg. Da chi sono adempite le funzioni del pubblico ministero. 1. 315. 328. Stima preventiva de'danni. l. 315. Instruzione nell'udienza deve esser pubblica. l. 315. 344. In che cosa consiste, 1. 316. 344. Udienza de' testimonj. l. 316. 344. Forma della sen-tenza. l. 316. 364. Il giudice deve conformarsi ai regolamenti amministrativi . I. 321. Giudica in concorso con i Maires delle contravvenzioni attribuite ai Maires. l. 325. Nelle comuni divise in diversi giudici di pace, da chi è fatto il servizio del tribunale di polizia. 1. 327. 328. Citazioni ad istanza di chi possono esset fatte e da chi notificate. l. 329. Le parti possono comparire volontariamente senza citazio-1. 336. La persona citata comparisce in persona o per mezzo di procuratore speciale. 1. 242. Può rispondere al pubblico ministero. I. 344. 345. Se il fatto non offre nè delitto nè contravvenzione, il tribunale annulla la gitazione e decide per i danni ed interessi dell'incolpato. 1. 355. a 360. Se il fatto è un delitto correzionale il tribunale lo rimette davanti al pracuratore imperiale. 1. 316. 360, Se l'incolpato è convinto di contravvenzione di polizia il tribunale pronunzia la pena e decide sulle restituzioni, danni ed interessi. l. 361. Il giudice di pace rimette al procuratore imperiale le sentenze che condannano alla prigionia. l. 382. Ved. Appello .

421

Tribunale di Polizia, sua competenza del Maire. I. 315. 316. 317. 318. 323. 366. 367. Non è esclusiva. I. 314. 324. 367. Non ha luogo nei capi-luoghi del cantone. I. 81. Da chi vi sono esercitate le funzioni del pubblico ministero. I. 317. 368. Forma dell'instruzione. I. 317. 369. 370. Forma delle citazioni o avvisi del Maire. I. 369. 370. Luogo e forma delle udienze. I. 372. Il Maire deve trasmettere al Procuratore imperiale le sentenze che condannano a una prigionia. I. 382. Ved. Appello. Tribunali di prima istanza. Loro organizzazione e loro attribuzioni. IV. 226. Giudicano in numero di tre Giudici. IV. 227. Disciplina che esercitano sui loro membri. IV. 229. e seg.

Ved. Camera del Consiglio.

Tribunali. Maniera di procedere a un instruzione contro un intero tribunale di commercio, correzionale o di prima istanza. Ill. 78. e seg.

Tromboni. Ved. Armi.

Tumulti nelle udienze. Ved. Udienza. Soccorso. Tutela. I tribunali che giudicano correzionalmence possono togliere la tutela e la cura. IV. 36. 150.

TI

Uccisione. L'uccisione commessa volontariamente è qualificato omicidio. IV. 136. Pene contro l'omicidio. IV. 146. Circostanze, che lo rendono scusabile. IV. 146. Se l'esposizione o l'abbandono di un piccolo fanciullo è causa della sua morte, il reo è punito come omicida. IV. 157.

Udienza dei Giudici di polizia semplice e correzionale. I. 336. e seg. 343. 344. 358. 359. 378. 402. In appello delle sentenze di polizia correzionale. I. 425. 426. Delitto correzionale commesso durante l'udienza vien giudicato prima che i Giudici si separino. I. 384. 391.

36 \*

La polizia delle udienze delle Corti di assies appartiene al Presidente. II. 76. Disturbi promossi da segni di approvazione o disapprovazione, tumulto, vie di fatto ec. come instruiti e giudicati. III. 90. e seg. Pubblicità delle udienze sotto pena di nullità. II. 288. III. 110. IV. 218.

Udienze solenni delle Corti imperiali come devo-

no esser tenute. IV. 237. 241.

Uffiziali di giandarmeria. Ved. Giandarmeria.
Uffiziali ministeriali. Pena per oltreggi e violenze verso di loro o un agente della pubblica forza. IV. 115. Ved. Ribellione. Violenze.

Uffiziali di polizia amministrativa disturbati nelle loro funzioni, sono autorizzati a esercitare le funzioni di polizia giudiciaria contro il perturbatore. Ill. 96. I custodi e carcerieri delle case di arresto ec. sono obbligati a mostrare ad essi i loro registri. IV. 68. Pena contro quelli, che hanno illegalmente attentato alla libertà individuale. IV. 69. Pena contro quello, che s'introducesse nel domicilio di un cittadino fuori dei casi preveduti dalla legge. IV. 101. Uffiziali di Polizia ausiliari del Procuratore impe-

Uffiziali di Polizia ausiliari del Procuratore imperiale. Chi sono quelli che hanno questo titolo. I. 155. 156. In quali casi devono fare degli atti d'instruzione e ricevere delle dichiarazioni ec. I. 155. 156. 157. 189. Se si trovano in concorrenza col Procuratore imperiale devono continuare. I. 155. 189. Devono trasmettere i documenti originali al Procuratore imperiale. I. 151. 189. Nel caso di flagrante delitto possono fare tutto ciò che farebbe il Giudice instruttore. I. 189: Possono esser delegati dal Procuratore imperiale. I. 161.

Ufiziali di Polizia giudiciaria. Chi sono quelli che hanno questo titolo. I. 61. e seg. 77. 78. Loro respettive funzioni ivi. Sono sotto la vigilanza del Procuratore imperiale criminale e del Procuratore generale. I. 87. 119. II. 88. 92. Non però sotto quelle degli amministratori ne dei tribunali correzionali. I. 89. I Prefetti del Dipartimento e il Prefetto di polizia di Parigi non sono uffiziali di polizia giudiciaria. I. 79. 80. Ne sottoposti alla vigilanza del Procuratore generale. 11. 88. In quali casi gli uffiziali di polizia possono esser fatti chiamare dai Prefetti. I. 29. Possono esercitare sebbene non rivestiti del loro uniforme o abito da funzione. I. 92. Se possono continuare l'instruzione sebbene abbiano rimessi ad altri gli opportuni documenti. I. 90. In quali casi possono continuare una procedura fuori del lero circondario. I. 79. Possono richiedere la forza pubblica. Ved. Forza pubblica. Chi sono quelli i cui processi verbali fanno fede fino all'inscrizione in falso. I. 347. a 352. E quelli i cai processi verbali fanno fede fino alla prova contraria. I. 350, 351. Nel caso di negligenza il Procuratore generale gli avverte e ne prende memoria. Come si deve procedere contro questi nel caso di recidiva. II. 88. 89. Loro funzioni; a chi e come possono essere delegate. II. 90. Se le spese della procedura annullata possono cadere addosso a loro. II. 288. Come si procede contro di essi quando sono incolpati di qualche misfatto o delitto. Ved. Mi. sfatti. Delitti. Quando vengono disturbati nelle loro funzioni, come devono procedere contro i perturbatori . 111. 196.

Uffiziali dello Stato Civile. Pena per i delitti relativi alle loro funzioni . IV. 104. 152. Ved. Con-

senso . Stato Civile . Fogly volanti . Nullità .

Uffiziali di Sanità (o siano Medici Chirurghi ec.) Il Procuratore Imperiale può farsi assistere da loro per comprovare il corpo del delitro. I. 168. e seg. Mandato di deposito e custodia contro quello che attestato avesse falsamente l'indisposizione di un testimone. I. 253. Pena contro quello che fatto avesse un attestato falso. IV. 92. Sono tenuti ad inscrire in un registro i nomi e domicili delle persone ferite, che hanno medicate, e farne subito la loro dichiarazione alla polizia. I. 354. Ved. Aborto. Certificati. Segreti.

Uniforme. Pena per aver pubblicamente portato un uniforme senza alcun diritto. IV. 125. Ed aver commesso un latrocinio con quest'abito

•

Va

Va

Vi

V

addosso. IV. 160. ...

Uniformi o abiti de' funzionarj. Pene per avere pubblicamente portato un uniforme o una decorazione o essersi attribuiti de' titoli imperiali senza alcun diritto. I. 125. Per un arresto illegale eseguito con finta uniforme. IV. 154. Per un latrocinio commesso con finta uniforme di un pubblico funzionario o di un uffizial civile e militare. I. 169.

Unione di diversi atti d'accusa contro diversi accusati di un medesimo misfatto fatta ad istanza del Procuratore generale. Ved. Procuratore

generale.

Urna. Ved. Giurati.

Uscieri loro funzioni. I. 237. 276. 284. 286. Quelli che sono incaricati del servizio presso le Corti di assises e le Corti speciali. IV. 265. Età e condizione per essere usciere. IV. 266. Uscieri de Giudici di pace. Loro servizio in af-

fari di polizia. I. 329.

Usura. I tribunali correzionali non possono giudicare di questo delitto se non mediante il pubblico ministero. I. 23. La parte civile non pub esercitare la sua azione per la restituzione dei danni ed interessi, se non davanti i tribunali civili. I. 23.

Usurpazione. Ved. Titoli.

Utensili taglienti, penetranti o contundenti sono riputati armi. 1V. 59.

Vacazioni. Vacanze. Le Camere criminali, le Corti di assises e speciali non ne hanno. IV. 242. Vi sarà la Camera delle vacanze negli affari civili urgenti. I. 244. Reingresso delle Corti Imperiali dopo le vacanze. Ivi.

Variazioni. Ved. Note. Testimonj. Vascelli. Ved. Incendio. Ming.

Veleno. Ved. Campi. Veneficio.

Vendemmie. Ved. Bando.

Vendita. I Giudici di pace, che giudicano in polizia, conoscono esclusivamente delle vendite, e spaccio di opere, scritti e stampe contrarie ai buoni costumi. I. 322. 323.

Venditori di Leggende. Pene contro quelli che hanno contribuito alla distribuzione di pubblici scritti senza nome nè di autore, nè di stampatore. IV. 133. Casi ne' quali sono puniti come complici. IV. 134. Pene contro quelli che hanno distribuite delle canzoni, libelli, figure e immagini contrarie a'buoni costumi. IV. 134. Casi in cui le dette pene sono suscettibili di modificazione. IV. 135. Devono munirsi di un' autorizzazione della polizia. IV. 135. Pena per i casi di recidiva. IV. 135.

Veneficio. Ciò che costituisce questo misfatto. IV. 139. Pene contro gli autori di esso. IV. 140. Pene per avere avvelenati cavalli ed altre bestie da soma e da carro, bestie vaccine, pecore, capre, porci ec. IV. 196.

Vetturali. Pena contro i barcaroli vetturali, albergatori e osti pel latrocinio degli oggetti loro affidati. IV. 173. Per l'alterazione dei liquidi il trasporto de' quali è a costoro affidato. IV. 173.

Vidit. Ved. Mandati.

Vie di fatto. Pena contro quelli che ne hanno commesse contro un magistrato nell' esercizio di sue funzioni. IV. 116. Ved. Aggiudicazione. Culto. Diritti civici. Ribellione. Larori pubblici. Violenze .

Vigilanza Speciale dell'alta Polizia del Governo. quai'e l'oggetto di questa vigilanza. l. 200. La remissione sotto una tal vigilanza è una pena comune alle materie criminali e correzio. nali. IV. 27 Effetto di tal remissione. IV. 37. Condanni, che pongono di pieno diritto sotto questa vigilanza tanto per un dato tempo quanto a vica. IV. 38. 40. 41.

Violazione di deposito. Ved. Abuso di fiducia. Ar-

chivista. Deposito.

Violazione di domicilio. Pene contro i magistrati. uffiziali di giustizia o di polizia che si fossero introdotti nei domicilio di un cittadino, fuori de'casi preveduti e senza le prescritte formalità . V. 10 . Ved. Visita domiciliare.

Violazione delle sepolture. Pena per la violazione

delle tombe e sepolture. IV. 60.

Violenze. Pena contro i funzionarj, pubblici uffiziali, agenti di polizia ec. che usano delle violenze nell' esercizio delle loro funzioni. IV. 102. Quelle dirette contro un uffiziale ministeriale agente della forza pubblica o un cittadino incaricato del ministero di pubblico servizio. IV. 116. Se sono commesse dai vagabondi. IV. 132. e seg. Latrocini commessi per mezzo di violenze. Ved. Furti. Violenze non autorizzate dalla legge impiegate contro gl'incolpati, arrestati, o detenuti . l. 186. Ill. 220. IV. 102. Visita domiciliare. Le guardie campestri e de'boechi, non possono introdursi ne casamenti e luoghi chiusi, se non alla presenza del giudice di pace, del commissario di polizia o del Maire . l. 164. e seg. Ved. Violazione di domicilie. Elleno non hanno bisogno di osser precedute dall' ordinanza dell' accedis. l. 93.96 Non possono aver luogo in tempo di notte. l. 161. 181. 182. Eccezioni ivi. Quando e come pos-

sono aver 'nogo di giorno. l. 182.

Vita vagabonda. I vagabondi non possono ottenere la loro libertà con mallevadoria. l. 73. Ciò che si deve intendere per vagabondi e gente senza professione e mestiere. lll. 170. lV. 129. Incolpati di misfatti sono sottoposti alle corti speciali. lV. 130. La vita vagabonda è un delitto. Pena di cui è meritevole. lV. 130. I vagabondi sono condotti fuori del territorio dell' impero. lV. 130. Pene per diversi delitti commmessi dai vagabondi o mendichi. lV. 132. Viveri. Pene contro quelli, che somministrano i viveri alle bande armate. lV. 57.

i viveri alle bande armate. IV. 57.

Voti. Nel caso d'uguaglianza di voti il parere favorevole all'accusato prevale li. 117. Ill. 191. Deliberazione de'Giudici, che concorrono con quelle dei giurati quando l'accusato è dichiarato reo solo in virtà di una semplice maggioranza. Il. 168. e seg. I Giudici deliberano ed opinano sottovoce. Il. 199. Numero de'voti necessario per condannare gli autori dei misfatti commessi nell'udienza. Ill. 95.

2

Zappa . Ved. Istrumenti d' Agricoltura .

FINE.

Digitized by Geogle

26

. . 

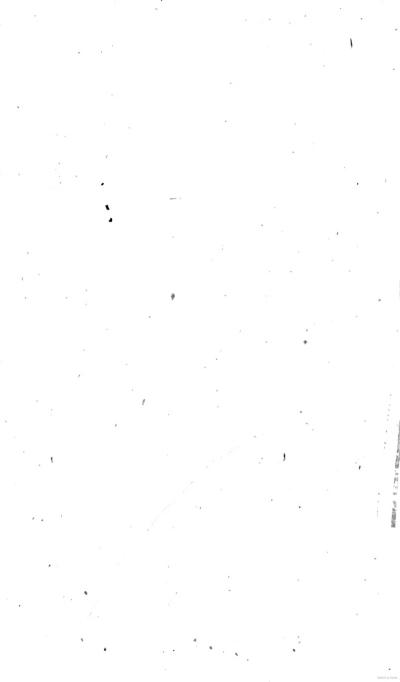

B 



